



162 E

Paraday Cook



# PRIMA DIOECESANA SYNODUS OPPIDENSIS

AB ILLUSTRISSIMO, ET REVERENDIS. DOMINO

# D. FR. JOSEPHO - MARIA PERRIMEZZIS

Ordinis Minimorum S. FRANCISCI DE PAULA SS.D.N.BENEDICTI Papa XIII.Pralato domestico, ac Pontificio solio Episcopo Assistente, Dei, & Apostolica Sedis gratia, Sancta Oppidersis Ecclesia Episcopo C E L, E B R A I A

Ame MDCCXXVI. Die XVIII. XIX. & XX. Menfis Augusti.



NEAPOLI Typ. de Mosca. 1728.

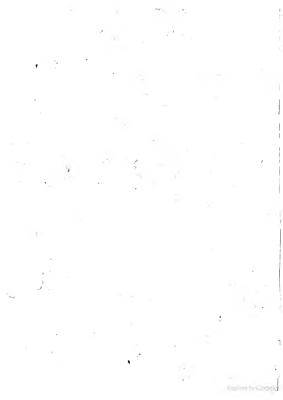

### SYNODI INDICTIO

#### JOSEPH MARIA FR. PERRIMEZZI.

Ordinis Minimoram S.Francisci de Panla, SS.D.N.BENEDICH Papa XIII. Pralatus domefficus, ac Pontificio Solio Epi-Scopus Affistens Dei, & Apostolica Sedis Gracia, bujus S. Oppidensis Eccle fia Episcopus.

UNIVERSO OPPIDEN. CIVITATIS, ET DIOECESIS Clero, Salutem in eo, qui est vera falus.

T primum ad hujus fanctæ Oppidensis Ecclesiæ fa-mulatum Dominus noster Jesus Christus, per infinitam ejus misericordiam, humilitatem nostram, imparibus fane meritis, ac viribus, deputavit, illud animum nostrum pulsavit impensius, quo sacrosanctam Synodum, quam, per viginti & septem annorum spatium, coactam no fuille sciebamus, in hae nostra Civitate, & Diœcesi, celebraremus. At, quum multiplici negociorum varietate,immo & plurimorum discriminum agitatione, distracti, no . ting maximo cordis nostri dolore, eam usque modo disferre coacti fuerimus; tandem in prælens, Præfulatus nofiri decimotertio anno inzunte, eam indicere,& convocare, ut animarum nobis commissarum saluti, ita & pastoralis Officii nostri debito, aptum, congruumque, judicamus. Hac nihilominus inter tempora non omifimus, frequencibes Edictis, divini cultus augmentum, morumque honettatem, in nobis concredito Grege, quantum ex alto concessit Deus, vel inducere, vel promovere. Veru, quum temporanea fuisse hujuscemodi remedia, non admodum duratura, cognoverimus; ut qua a nobis, secundum Deu, & pro Deo, ad Ecclesiarum ornamentum, ad Cleri discipli-

plinam, & ad Plebis reformationem, præscribenda visa funt, aut etiam videbuntur, in œvum durent, eadem in Diœcesana Synodo referre oportet, eâque ordinante, publicare. Hanc ergo primam nostram Dicecesanam Synodum, hoc decimotertio Præfulatus nostri anno inæunte, per præsentes convocatorias literas indicimus, & intimamus omnibus, & fingulis, Dilecto nobis in Christo Capitulo, Dignitatibus, & Canonicis nostræ Cathedralis Ecclesia, Canonicis Collegiorum aliarum Ecclesiarum, Parochis, Manfionariis, OEconomis, caterarumque Ecclefiarum nostræ Civitatis, & Dicecesis, Abbatibus, Rectoribus, Cappellanis, Presbyteris, Beneficiatis, Clericis, Gubernatoribus piorum locorum, & aliis, qui ad hujufmodi celebrationem, tam de jure, quam de confuetudine, interesse, & convenire, tenengur: Ipsisque, & corum singulis, in virtute S. Obedientiæ præcipimus, & mandamus, ut in nostra Cathedrali Ecclesia, sub die decima octava Augusti, quæ est Dominica X. post Pentecosten, currentis anni 1726., aliifque duabus fequentibus diebus, conveniant; fub pœnis arbitrio nostro infligendis iis, qui fine legitima caussa in Synodo per speciales Procuratores pro- banda, accedere, & interesse, non curaverint, vel ab ca prefumpferint discedere, ante ejusdem Synodi dimissionem, & absolutionem. Alacriter ergo veniant omnes, in habitu & tonfura, incedentes; nobifcum oraturi Dominum nostrum Jesum Christum, ut pacem det Mundo, quam Mundus dare non potest; ut exaltationem sancta, & catholicæ Ecclesiæ præstet, contra quam portæ inseri non prævaleant; ut nobis tandem spiritum devotionis infundat, quo videamus, quæ agenda funt,& eadem agere contendamus. Denique plenariam Indulgentiam, quam apostolica largitas pro hac prima nostra Dieccesana Synodo, iis omnibus, qui post peccatorum suorum confessionem, Sanctiffimum Christi Corpus in hae nostra Cathedrali

Ec-

Ecclesia receperint, benigne concessit, per præsentes quoque literas nostras, oranibus notam facimus. Volumus autem, aut hæc Synodi indictio, affixa Cathedralis, & Parochialium Ecclesiarum Valvis, perinde afficiat omnes, & singulos, interesse debentes, ac si suisset singulos personaliter intimata. Datum ex nostro Episcopio die decima Junii anni 1726. Pontificatus SS.D.N.Benedicti Papæ XIII. anno tertio. Pæsulatus nostri anno XIII. Consecrationis vero nostræ anno XX.

> F. JOSEPH-MARIA Episcopus Oppiden:

> > D. Dominicus Barba Secretarius.

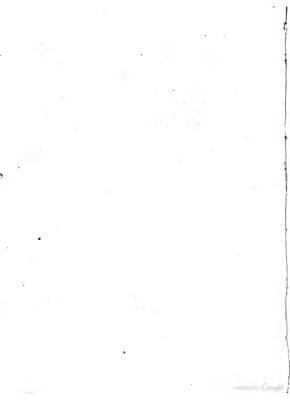

## Ab Illustrissimo, & Reverendissimo Domino. In Synodi aperitione, Habita.

C Acrosanctam Diacesana Synodum qua inter pracipua postoralis Jollicitudinis munia, non infimum occupare locum, fciebatis, Venerabiles Fratres , Dilecti Filii, aut egro tuliftis animo, une attenito , ut minimum , Spectastis Supercilio , usque adeo nos prolataffe . Et non immerito quidem , quam confcios vos baleamus , & lonorum omnium , quæ omni tempore ex frequenti Synodorum celebratione nascuntur , & malorum etiam , que ex dintina earundem intermissione promanant . Quod Sane cordatos Viros merore , cateros

autem admiratione faltem affecisse , non ambiginus .

Nos vero, & de vestro mærore gaudenius & de vestra admiration ne exultamus; arbitrantes marorem vestrum, pia sanctaque affen ctionis, qua vestra calescunt pracordia, argumentum esse; admirationemque optima opinionis signum , quam de nostra vigilantia , no-Braque dilectione, fovetis . Hinc ultra muneris partes quibus ar-Hillime obstringimur, marorem vestrum, vestramque commirationem, animo nostro faces etiam adjecisse, sciatis, ne Sanctum bec opus aggrederemur, inceptumque, Deo adjuvante, perficeremus . Ad bas accedunt, qua experimento quoque vestro didicistis, mulsa rerum discrimina, quilus, per duodecim citra annos, jactati sumus, quamvis , Dei opitulante misericordia, non smus consumpti . Incongruum certe videbatur tunc remporis remedium adhibere, quod ipsomet morto infestius eventurum, timebamus. Ad meliorem proinde diem distulimus medelam, qua corpora, non occidi, sed vivisicari, oportelat ; quemadmodum opportunius expectavimus tempus, quo , nobis restituta pace, omnia , mutua in Deo Charitate , perageremus.

En res ergo in promptu est . Diacefanam Synodum , quam plurimis ab hinc diebus, per convocatorias literas noftras, vobis cunclis indiximus , nunc , fato die , celebramus ; ac uno eodemque tempere Officium nostrum , vestrumque desiderium , nitimur , quantum ex

alto concesserit Dominus, adimplere . Hoc nibilominus dicendum fupereft, Dilectissimi in Jesu omnes, ut quacunque pro salute animarum vestrarum nobis visa sunt decernenda,non solum prompto paratoque animo accipiatis, verum quoque fideli sinceroque opere exequamini . Hic Synodorum pracipuus est finis; buc tota pastoralis cura collimat; ad hoc labores omnes dirigimus: Animarum scilicet, quas proprio sanguine redemit Deus , wel in bonum , vel in melius , conversionem omni ex parte procurare; ita ut ab omnibus glorificetur Dominus , qui solus est Spes nostra , & Salus nostra .

Satagite ergo, in Domino Carillimi, per bona opera veftra; ac per juges precationes vestras , Deum propitium nobis reddere, qui Spiritum nobis tribuat pracipiendi, qua secundum ejus sint beneplacitum, vobis autem gratiam eadem exequendi impertiasur . Satagise , per fidelem observantiam , exactamque obedientiam vestram , ne frustrentur labores nostri , ac ne vanum futileque reddatur studium nostrum, quod pro animarum vestrarum bono, quaque in re, vobis nitimur comprobare . Satagite denique , per sancta intentionis reclisudinem, piaque conversationis adificationem, bisce pracipue

diebus , quibus synodalis actio babetur , ut ad Deum omnia , sanquam ad finem ultimum , ordinentur , que ab codem cognoscitis, a primo tanquam principio , provenire ,

## S E S S I O

Oftquam integrè ca gesta sunt, que in Romano Pontificali, circa Synodi incohationem præscribuntur, Oratione etiam ab Illmo, & Revmo Domino Episcopo habita ad Populum in Synodl aperitione, ad primæ hujusce Sessionis Decreta publicanda deventum est, die decima-octava Augusti anni 1726.in Cathedrali Ecclesia Oppiden: prout in pracedenti Indictione dichum fuerat.

#### DECRETUM

De Synodo Incepta.

In Nomine Ss. ac Individue Irinitatis Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen.

N OSFr. Joseph-Maria Perrimezzi, Ordinis Minimorum S.Francisci de Pau-la, Ss.D.N. Benedisti XIII. Prælatus domesticus, ac Pontificio Solio Epifcopus affiftens. Dei, & Apostolica Sedis gratia hujus S. Oppidensis Ecclesia Epifcopus.

Ad Dei Omnipotentis gloriam, ac Beatiffimæ Virginis Maria, ab Angelo falutatæ. hujus Civitatis, & Diacetis Patrona principalis honorem, & ad laudem Ss. Petri, & Pauli, Apostolorum Principun, Sanctorumque Francisci de Paula, & Philippi Nerii Protectorum, nostram hane primam Synodum Dizecesanam incipimus. Spiritus Sancti gratia illuminet fenfus, & corda nostra, ut quæ agenda funt, videamus, & que viderimus, Deo protegente, ad impleamus,

#### CAPUT I. De prajudicio non inferendo.

Ecernimus acmini hac in Synodo, five in fedendo, five in incedendo, five in aliud quidpiam agendo, novum jus acquiri, nec quicquam de cujufque jure, vel possessione detrahi. Omnia autem in co, permaneant statu, in quo ante Synodum hanc, reperiebentur.

## C A P V T H. De medo vivendi in Synodu.

Ita Clericorum est Laicorum conversationis exemplars ideo Clerus noster hic præfens quum femper, maxime hoc tempore, tum verbo, tum opere, omnivirtutum splendore Laicis cunctis præsulgeat. Ut hoc ipsum Clerici nostri exequantur, prout eos peramanter monemus, & per Viscera misericordia Dei nostri obsecramus, Tabellam Synodalis discipling in Sacrario proponimus, quam quilibet de Clero legere fatagat, & diligenter observare non omittat.

#### CAPUT III.

De non difcedenda.

Vicumque ad hanc noftram Synodum convenerune, five juris, five confuerudinis vinculo adifricii, sub excommunicationis pana ab hac Civitate, nife eadem Synodo legitime dimiffa, & expleta, discedere non præsumant. Ildemque omnes fingulis feffionibus, & actionibus, & conventibus indictis, & indicendis. fub eadem pæna, interfint omnino; nifi,juftis ex cauffis,difcedendi, vel non interveniendi dispensationem à nobis legitime obtinuerint.

#### CAPAUT De publica Oratione.

Vod vetuftiffimi est instituti, in quocumque Synodali Conventu, pro publiels rebus Orationem fieri hac nostra in Dixeesana Synodo observancium quam maxime jubemus. His ergo præcipue diebns in omni prece cunéti, & Sacerdotes præfertim, in Miffæ Sacrificia orent pro Sanctiffimo Domino noftro Benedicto XIII. pro Augustissimo Imperatore nostro Carolo VI. necnon pro infius Cleri, ac totius Populi Spiritus fervore, & in Christiana vita perfectione.

CAPUT

De deferendis querelis , & absentium excusationilus recipiendis. 7 Icarius noster Generalis querelas, si que sucrint, juxta Sacrorum Canonum inflituta , recipiet ; & irfemet Vicarius absentium excufationes audiet , admittetque, fi admittendas effe, Synodus ipfa judicaverit, nobis autem refervamus hujufmodi cauffus ad nos , durante ctiam Synodo , avocare , aliifque ad noftrum beneplacitum, committere .

#### CAPUT VI. De Officialibus Synodi.

Andem hos Synodi Officiales statuimus, & declaramus, ut quæ in ipsa à nobis agenda funt, recto ordine peragantur: videlicet funt.

R. D. Laurentius Amodeo, Canonicus Ponitentiarius, Synodi Promotor.

R. D. Antoninus Bafile, Canonicus, Synodi Secretarius.

R. D. Franciscus Amodeo, Canonicus, Cæremoniarum Magister. R. D. Franciscus Germano, Canonicus, Synodi Notarius.

R. D. Joseph Mazzapica, Collegiate Terrenovæ Archipresb. Procurator Cleri.

#### INSTANTIÆ PROMOTORIS SYNODI.

INSTANTIA L

Pro lectione Decretorum Tridentini de Fidei professione, & residentia.

Illustriffime, & Rine Pater, & Domine.

C' Acrofancti Tridentini Concilii Decreto, cautum eft,ut omnet, Ecclefiaftica Beneficia obtinentes, quum primum Synodo interfuerint, teneantur Fidei professionem emittere. & quod in eadem decreta de residentia perlegantur; iccircò ego Laurentius Amodeo, Oppidenfis Ecclefia Canonicus Ponitentiarius, & prefentis Synodi Promotor, reverenter pokulo, ut ipfa publicentur. Illustriffimus Episcopus respondit; Publicentur.

Quibus lectis per Synodi Secretarium, emiffa primum fuit dicta professio, sub breviori forma, ab Illustrissimo Domino, his verbis.

Ego Frater Joseph-Maria Perrimezzi, Ordinis Minimornm S. Francisci de Paula, EpiEpilsopus Oppidentis promitto, frondeo, profitor, deteflor, anathematiao, voveo, & juro juxta professionis Fidei formulam, ex Bulla fel. record. Pil Pape IV. Singula singulis reterendossis me Đeus adjuvet, & hac Sanche Dei Evigelia. Deinde sub forma, a. Poi IV. preferipta, omnes, qui tenebantur, Secretario è Suggitu alta voce recitante, & cateris repetuntibus, eandem fidei professionem emiserunt; ae ildem juramentum præstiterum: In manibus Domlnit Epissopi Lacitis Sacrosinestis Europelistis, verbis histe: Ego Idem N. N. spondeo, voveo, voveo,

# ac juro; fic me Deus adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia. 1 N S T A N T 1 A 11.

Pro electione Examinatorum , Judicum , ac Testium Synodalium.

Illustrissime , & Reverendissime Pater , & Domine.

M Andatum ab codem Sacrofanêto Tridentino Concilio, & a Bonifacio Papa VIII. habemus, ut in dixectina Synodo ab Epilicopo tex faltem Examinatores nominetur, quorum tres minimbm cum ipfo, vel ejus Vicarlo, ad Parochilates Ecclefias promovendorum examini deflinentur. Infuper ut aliqui in Diguitate, Canonicatu, vel Perfonatu, conflituti eligantur, quibus cauffe, ad forum Ecclefiaficum fpecantes, præter locorum Ordinarios, a Sede Apofiolica, aut Legatis, committi poffint. Necnon juxta Canonium flatuta, in Teftes Synodaler aliqui probati Viri eligantur. Propetera ego idem qui fupra, hujus Synodi Promotor, à Dominatione tua Illustrifima, hos omnes proponi, humillime rogo.

Post hanc instantiam, de mandato Illmi Domini, Secretarius Synodi legit sequens

#### D E C R E T U M De Examinatoribus Synodalibus.

S Acrosancti Concilii Tridentini Decretis Inhærentes, hos pietate, & scientia dignos Viros proponimus vobis, ut Examinatorum Officio fungantur.

Examinatores Synodales.

A DM.R.D.Stephanus Murria U.J.D., & S.Theologiæ Professor, Prothonotarius
A postolicus, & noster Vicarius Generalis.

R.U.J.D D Xaverius Grillo, Abb. Beneficiatus, & hujus Cathedralis Ecclefie Decanus.
R.U.J.D.D. Xaverius Sartiani Abb. Beneficiatus, & hujus Cath. Ecclefiæ Cantor.
R. D. Francifcus Antonius Fratea, U.J. & S. Theologiæ Profeffor, Inchifarca, &

Canonicus Theologus hujus Cathedralis.

R. D.Laurentius Amodeo, Canonicus Pomitentiarius hujus Cathedralis. R. D. Autoninus Bafile U.J. & S. Theologia: Professor, Prothonotarius Apostoli-

R. D. Autoninus Balile U.J. & S. Incologia Professor, Proteonotarius Apostosicus, & Canonicus hujus Cathedralis R.D. Joseph Mazzapica U.J.D. Prothonotarius Apostolicus, & Collegiatæ Terræ-

novæ Archiprebyter. R.D.Hyacintus Parife, U.J.Professor, & Ecclessæ S Nicolai de Latinis Abbas.

R.D. Alexander Zerbi, U.J. Professor, Prothonotarius Apostolicus. & Rector Sacta Christina.

R. D. Henricus Giurato Rector Ruris Parachorii.

R. U. J. D. D Joseph Chitti Sacerdos, & noster Locumtenens S. Christina.

1:

R. P. Francifcus-Maria la Ruffa, Lector Jubilatus, & Provincialis Ord. Minimorff, R. P. Antoninus Gefualdus Ordinis Minimorum in almo nostro Seminario Philofophia Lector, & Collega Provincialis.

Facta per Synodalem Secretarium interrogatione per verba: Placent ne wobis ?

Responderunt: Placent.

Postea per eumdem Secretarium fuit lectum.

#### DECRETUM DE JUDICIBUS SYNODALIBUS,

E X Decretis S. Concilli Tridentini, & Bonifacii VIII. conflitutione, & ex aliotum Summorum Pontificum Ordinationibus, eligendi funt Synodales Judices, quorum Judicio per S. Sedem ApoRolicam caufic delegari pollint. Subfequentes ideo vobis, pro hujulcemodi negocio peragendo, declaramus, qui funt.

#### JUDICES SYNODALES,

A DM, R. U.J. D. D. Stephanus Murria Prothonotarius Apoftolicus, & nofter Vicarius Generalis.

R. U. J. D.D. Joannes Leonardus Grillo, Abbas Beneficiatus, & Archidiaconus huius Cathedralis.

R.D. Franciscus Antonius Pleitanus, Abb. Benesiciatus, & hujus Cathe Thesaurarius,

R. D. Dominicus Girardis, hujus Cathedralis Canonicus Prothonotarius.

R. D. Bernardus Striverius, Collegiatæ Terrænovæ Canonicus.
R. D. Rochus Mufitano, S. Georgiæ Rector.

R. D. Antonius Taccone, Rector Settizani.

Rogavit iterum Synodi Secretarius: Placent se vobis ? Et responderunt Placent. Deinde fuit lectum.

#### DECRETUM DE TESTIBUS SYNODALIBUS,

V Eteres Canones sanxerunt, ut probati eligantur Viri, qui irrepentes sorte in Diocessous improbos mores adverterent, eosque ad Episcopos deserrent, ut pro listem extirpandis remedia opportuna præstarent. Eos ergo declaramus sequentes.

Omnes Mansionarii Cathedralis, & omnes Parochi, & Vicarii Foranci Discessis, Rogavit denuo Synodi Secretarius: Placent ne vobis? Etresponderunt; Placent.

## I N S T A N T I A III, De Officialium deputatione in Ecclesiafticis rebus peragendis.

Illafisifiwe, & Reversalfing P. ter, & Donite.

Uum Eccleindien negecia ab Eccleindicis Viris futt fedulo pertraftanda qui
a te lu partem regiminis advocati, pafforalis muqueris tibi quus allevient
iccirco ego Aynodi Promotor humillime, ac inflanter, rogo, ut cos deputes, & écderae.

Post-

13

Post quam instantiam idem Synodi Secretarius, de mandato Illustrissimi, & Reverendissimi Domini, legit sequens.

#### DECRETUM DE OFFICIALIBUS.

N regiminis patforalis partem advocamus probatos Viros, qui nobis adjuvamento fint, & noftro commifio Populo, ut falutem affequatur æternam, fubfidium parent, & exemplum. Sunt autem, qui fequuntur.

Advocațui Pauperum în nostra Ecclesissica Curia R.D. Antoninus Basile, Canonicus hujus Cathedralis.

Promotor Fiscalis nostro Episcopalis Curio R. D. Franciscus Germano, Canonicus hujus Cathedralis.

Deputatus pro exigendis panis, & piis ufibus applicandis, R. D. Laurentius A-modeo, Canonicus Panitentiarius hujus Cathedralis.

Deputatus pro examinandis, & approbandis processibus, & requisitis Ordinandrum, R. D. Franciscus Antonius Pleitanus, Canon, Thesaurarius hujus Cath, Deputati Seminarii ad formam S. Concilii Tridentini.

R. U. J. D. D. Joannes Leonardus Grillo, Archidiaconus.

R. U. J. D. D. Xaverius Sartiani, Cantor hujus Cathedralis

Sacerdos U.J.D. D. Franciscus Fossare . Sacerdos D. Joseph Girardis.

Deputati pro Taxa Cathedratici.

R. U. I. D. D. Xaverius Grillo, Decanus,

R. D. Franciscus Antonius Pleitanus, Thesaurarius.

R. D. Joseph Furina, Canonicus,

R. D. Laurentius Amodeo, Canonicus Panitentiarius hu jus Cathedralis.

Deputati pro vifitandis Sappellettilibus, immediate tangentibus Santiiffmum Chrilli Corpus in Sacrificio Milea, caster in anno.

Pro parantia Termenova D. Francificus de Brunis, Canicor Illius Collegiate. Pro parantia S. Chriftine D. Antonius Mazzapica, Sacredos, Abh.B. Banchicatus, Provifitandis, promovendis, & corrigendis, fi opus fueris, fodulitatious Ecclefaflicturem flai invescione S. Philippi Neris, in gammplarimis noffre Diecefit lacis. R. D. Bernardus Strivenius Collegiates Termenova Canonicus.

Clavigeri communis Arca, in Episcopio existentis, R. U. J. D. D. Xaverius Grillo, Decanus.

R. U. J. D. D. Xaverius Sartiani, Cantor.

R. D. Laurentius Amodeo, Canonicus Panitentiarius hujus Cathedralis.

Prafectus Collationis Cafunm Conscientia. R.D. Laurentius Amodeo Can. Panit, Post qua rogavit Synodi Secretarius: Placent ne vobis? Et responderunt; Placent.

#### INSTANTIAIV.

De Juramento ab Examinatoribus Synodalibus, à Judicibus, & Testibus identidem Synodalibus, ac ab aliis Officialibus, præstando.

Illustrissme, & Reverendissme Domine.

Xaminatores Synodales, Judices, ac Testes pariter Synodales, & Officiales omnes in hac Synodo electos, ad præstandum juramentum accedere oportet, juxta

14 juxas Sacrorum Canonum Statute, & S. Eccleiz confuetudine Propterea ego Laurentius Amodeo, Canonicus Panitentiarius, hujus Cathedralis, & Synodt Promotor, reverenter inflo, ut Examinatores Synodales, fudicies, & Telles etiz Synodales, ac Officiale omnes in hes Synodo electi, reflective in manibus Dominationis use l'infritifium je unen. Illustrilimas, & Reverendifilmus Dominus refponidi: Jusamentum preflest: Deinde Examinatores Synodales prime in manibus Illustrifium); & Reverendifium Domini flub hes forma juraturu, the manibus Illustrifium); & Reverendifium Domini flub hes forma juraturu,

## FORMA JURAMENTI. Pro Examinatoribus Synodalibus.

E GO N.N. Examinatoris Officium, quod fufciplo, fipondeo, voveo, ac juro, im e, quacunque humana affectione polipodita, fideliter, ae fincere, quantum im ee ft, executurum. Si em Deus adjuvet, è lanc Sanda Dei Evangelia. Pofimodum Judices, ae Teftes Symodales, & Officiales omnes, in manibus ejus-den Illufarfirmi, & Reverendifirmi Domini, fuguli juramentum cmiferunt,

fub hac forma . FORMA JURAMENTI.

ProJudicibus, ac Tellibus Synedalibus, & proceeteris Officialibus.

Go NN. Electus N. promitto, & foodeo, me Officio mibi impolito diligeter ter functirum. Sic me Deus adjuves, & hac Sancka Del Evangella.

Teltes autem junctes manus polucirunt intra manus Domini Epifcopi, & hoc modo jurarunt, abfugu præfatorum verborum recitatione.

## INSTANTIAV. Pro Casuum reservatione.

Illustrifime, & Reverendisfime Pater, & Domine.

Uum ad Episcopos quoque, ex S. Concilio Tridentino, juu fpechet Casus aiquos in suis Diacechius shi referendais Icicirco ab Amplitudine tua.

Illustrifima, ac Reverendissima, humiliter peto Ego Laurentius Amodeo, Canonicus Paultentiarius, & Synodi Promotor, ut casus in hae Diacest ibi refervatos, hac etiam in Synodo legi, & publicari, praccipias.

Illustrissmus, & Reverendissmus Dominus respondit: Publicenius Post qua Synodi Secretarius, de maudato Illustrissmi, & Reverendissmi Domini, è suggestu legit Casus, quos sibi Dominus Epistopus nostre retevatatam illoaqbus affixa est centura, quam illos, quos sine centura sibi tamen reservatos vulti-

## In Civitate, & Diace fi Oppiden si reservasi cum Censura.

B Lasphemia in Deum, Beatam Virginem, vel Sanctos; à fortiori blasphemia hereticalis; vel que demoni Sanctitatem tribuit.

2 Careas literas, vel cum fuppositis nominibus, vel scribentes, vel scribi mandantes, vel consulentes; & alienas literas aperientes, auscrentes, vel occultantes, invitis, vel necientibus illis, quibus scriptas funt.

- 2. Veneficia, maleficia, incantationes, fuperstitiones, & fortilegia, cum damonis invocatione, ctiam tacita, exercentes.
- Detentores bonorum, vel feripturarum, quasumeunque Ecclefiarum, vel piorum locorum; vel occupatores, vel pertineciter debitores, aut non facrum in Ecclefiis fusances, & in eisdem peccat farnalia committences.
- Impedientes quovis modo indebito infirmos de re bus fuis testari, vel codicillari vel legata facere, pracipue qua fune ad pias caufás.
   Deponentes fulfum in judicio, etiam ad reorum de fensionem, & fallam ferip.
- turam proferentes in damnum parèis.

  Homicidium voluntarium, vel abortum animati factus, committentes, pro-
- y Homicidium voluntarium, vel abortum animati ratus, committentes, procurantes, auxilium, vel confilium dantes.

  8. Detentio Infantium in eodem lecto, abique repagulo, ante annum ab co-
- rumdem nativitate, fuffocatione fecuta.

  Molestantes, malehabentes, verberantes Ministros Curiæ Episcopalis, in
  - exercicio fui Officii, vel in odium Curia, aut Ministrorum ejus.

    Allocutio cum Monialibus, vel cum aliis Mulieribus, in Claufura existentibus, etiam de rebus non profanis, sine licentia, vel ad illas literarum ama-
- toriarum, aus feriptio, aut delatios vel de rebus turpibus, etiam cum licentia, allocutio.

  11. Delinquentes in Ecclefiis, carunque gradibus, & pertinentiis, in proximi offensionem, vel in loci, Sacri contemptum, & ad telia auxilium, confilium.
- vel favorem dantes.

  2. Copula carnalis Inter fponfos nondum mastimonio legitlme conjunctos & incettus in primo confanguinitatis, & affinitatis, gradu.

#### C A S U S Reservati sine Censura.

- Efandum Sodomiæ peccatum inter Maículos tam active, quam paffive; beflialitatis fellus; & cum mulicribus paganis, vel cum mortuis, coltus deteflabilis.
  - a. Luceltus in ficundo, & terrio confanguinitatis, vel affinitatis gradu, ex matrimonio prevenivas; ex actu verò illiciti, concubitus, vel ex firituali cogatione, in primo tantimi & coacubinatus ultra duos menfes.
- Impedientes quomodolibet, abfque legitima auctoritate, in. præjudicium boni publici, liberatem vendendi, emendi, permutandi, aut alio modo difirahendi, five acquirendi, granum, vinum, oleum, carnem, fericum, aut alia, Ufuras reales five apertè, vel palliatè, aut quofeunque ufurarios contradus,
- committentes, ac corum ufus.

  5. Matrimonium Clandestinum contrahentes, aus non servata forma à S.Con-
- cilio Tridentiuo praferipta, & ante matrimonium coram Paroche, & teftibus celebrandum,converfantes cum l'ponfis,quamvis Copulă non habuerint. 6. Incliore Arborum fuciliferarum, invite Booning.
- 7. Verberantes Patrem, & Matrem:
- 7. Verocentes rattem, & Martem:
  1. Incendiarii non denunciati, quia fi fuerint denunciati, à Summo Pontifice et antim abfolyuntur.

16

Decimas Parochis, aut debita locis piis, aut legata pia, non folventes.

 Opprimentes violenter, aut violantes Virgines, præsertim sub promissione matrimonii; à procurantes abortum priusquam animetur fætus, secuto tamen esse chi. 344

11. Facientes donationes fictious Ordinandis , patrimonium non habentibus.

32. Confessarii, qui cum Panitentibus, sive masculis, sive faminis, quomo-dolibet peccaverint, sive qualemeunque lethalem Culpam, in quovis pecati genere, cum lis con misserint, panitentes ipsos, peccati socios, minime absolvant, sub pana suspensionia ab audieadis consessionius, ipso faßo, incurrenda, à nobis refervata.

Et præter hos, & alios casus, & censuras in corpore præsentium constitutionum Synodalium reservatas; omnes alias à nostris Prædecessoribus inslictas, quæ

his adverfantur , caffamus , & irritainus .

Rogavit postmodum Synodi Secretarius: Placeut ne vobit? Et responderunt Placent.

## 1 N S T A N T I A VI. Pro dimittenda prima Sefficie.

Illustrissime , & Reverendissime Pater , & Domine.

Uia hac in prima Sessione nihit aliud necessarium videtur esse, ut à nobis in Synodo tractetur; ideo pro ciustem prima Sessionis dimissione Ego Laurentius Amodeo, Canonicus Panitentiarius, & Synodi Promotor, humilter insso.

Illustriffimus, & Reverendiffimus Dominus respondit : Placet.

Secretarius Synodi deinde fequens Decretum de Sessione secunda, de mandato Illustrissimi, & Reverendissimi Domini, legit.

Decernimus , & indicamus , Seffionem fequentem fore Crastina die , qua erit

hujus mensis decima-nona, hora decima, celebrandam.

## FINIS PRIMÆ SESSIONIS.

# SESSIO IL

Die ergo decima nona Augusti mane ora decima ad Cataedralem. Ecclesiam Oppidensem convengruat omnes, associantes illustrissimum, & Reverendissimum Dominum pro secunda Sessione eleberanda; ubi postquam omnia gesta fuissim, que in Romano Pontificali prescribuntur, illina Dominus haue sequentem alloquationem ad Cierum, & Populum habuit.

#### ALLOQUUTIO

Illustrissimi, ac Reverendissimi Domini ad Clerum, ac Populum In secunda Sessionis exordia.

Paricis ane temporibus Ecclesie experiebantur omnes, quantum filendorie, ac utilitatis, afterre ad nofilies abus, imperucique reundendos, Symodorum coatilo, & convocatio; quibus & pullulantes, & excrefcentes harcies, herefumque tipliciones, piavique mores, it a provide Pafforum diligentis enervabantur, & accebantur, ut Ecclesie ipfæ malignis incuribus, peticultifo, imminentibus, ac Spiritualibus internecionibus emergentibus, jamiam obtutioni proxima, excelti hoc præfidio, fæpe fæpius falutati, tranquillaque devoltore, itaterchur.

At Eccléa noître, Vicerabile Praires, Diletti Filit, anteachts annis, quibus Synodali actione caruit, foctadis etiem experta ett, vel ob charitatis jam deficientis teprorem, yel ob pletatis forte etiam caligantis obscurtarem, Fidelium animas tertarorum inidilis, aut, quod amare fiendum, cellific, aut, quod etiq quoque docindum, yeu minimum non oblafie. Paforum, qui nos precefectunt, il memorism, quam laudabilem fatis habenus, ob hoc taxamus, criminari adhue nofitam non veremuri, Julite ex caudis omierum tilli, dittuimus nos, annualem Synodorum celebrationem; at utinam damna, quae in dilectifitimo grege evenire portrant, & forfan quoque, evenerum, erfascrio potuifemus! Verum nobis, divina fic difponente mifericordia, datum eft ad prasens, ac in posterum, Den ávente, dabitur, tot tantique, malis, hujuće prima, & sequentium quoque aymodorum, convocatione, occurrer, ac vertufta damna reparare.

Tantum liquic opus perfuncturt, vos opnes monitos este volumus propositi, ac amoris nostri, ut libentiori animo ad hanc Sanctam Orationis Domum, in qua facra actio habetur, disciplinam accipere parati, conveniatis. At quid. per hoc arbitramini, Fratres? Quid pertimeletis Filil? Legem. nos daturos in timorem fervitutis? Abstr. Perfpecta fatis nobis est vestra fotes, vestrum obsequium, charitas vestra. Hinc nec vos intendimus novarum Sanctionum, quasi inpolerabilis juigi, formidine deterrer; nec vobis cife volumus operi, quod graviter premat, sed freno postus, quod fueviter compescat.

-Zelo igitur timoris Domini accendamur omnes, Diletti in Jefu plurimum; pro comperto habentes, quod ficut obfervantia Fedei nos inflammat, ita, & accondet influêntelo difelpline. Hue vota noftze celliment, ut corrupta influerentur, ut labefichta muniantur. Hae omuer, & fingull operemute, bæe virtute pari, hæe devotione confinili, exequamur; ut corruptione profligata. Fildes vivida crefetz, religio immaculast perfeveret, charitar femper ardens fuperabbundes in ordibus nofiris. Sieque de virtue in virtuem nos procedentes, him gaudium, & corona Ecclefia, Inde Spiritus Şancti habitaculum, effici, adijuante Domino, mercamur.

Bynodi autem Promotor pro Decretorum publicatione inflitte .

## INSTANTIA. Pro Publicatione Decretorum:

Illustriffime , & Reverendiffime Pater . & Domine.

U T Clerus hie pefens, totufque Populus, pafonali tus vigilantie concredit, tus, suconum decretorum falutzem furditum valean perepipere, ego Luirentius Amodeo, Canonicus Paultentiarius, Syuodi Promotor humillime info, su decreta, quas aut nova edere, aut prius fancta confirmare, Dominationi tua-illuftridime placuti; è fuggeffu, su moris eft, publicari, de evulgari, per Amodi Secretarium przecipias.

Multrifimus, & Reverendiffmus Dominus refpondit: \*\*Publicari wandamst.\*\*
Tunc Secretarius accoffit ad Domini Epikopi Sedem , & fumnifio corpore
ab co Synodalia decreta accepit, & ejus manu ofculata , cadem clara , & intel-

ligibili voce è fuggeftu fic legere incepit .

E'AP V T 1.
De Fide Catholica, ejusque Professione.

Uum Fides initum fit falutis, virtuumque omilum bafis, ejus Integritatem, az puritatem cuftodire in commiffo nobis grege fummopere exoptamus. Ut autem hoe pleniffime affequamus, baz præcipefe vifum nobis eft necesfarium, & opportunum.

 Si qui Hæreticl, vel de herefi fufpecti in noftra Diæcefi clanculum, vel aperte, moram trahere comperientur: qui illos noverint, flatim nobis denunciare teneantur, flub pana excomunicationis latas feutentia, Summo Pontifici refervata.

2. Nullus Bibliopola intra fines nostræ Diecesis introducat libros, qui fint in Sacro Indice prohibit.

 Nullus domi rețineat, aut legat, aut legi faciat libror prohibitos, & în Sacro Îndice defrițtos, fub excomunicationis pana, alif(que à S. Concilio Tridentino inflictis.

 Magi, Strigæ, Venefici, Incantatores, Sortileg!, cattrique fimilium diaboli inventionum fectatores, publicatione Apoltolicarum conflictutionum femel in anno terreantur: & in delinquentes præferiptis panis rigorofe procedatur.

 Idem observetur omnino in blashhemias hareticales proferentes, aut alia perversa dogmata docentes, publicantes, vel quomodolibet inducentes.

6. Christiani captivi è Turcarum regionibus redeuntes à Parochis denuncientur

uobis, ue examinari poffint, fi aliquo falfo Mahomètis dogmate fiut înfedit, 51 quis palant in Deum, Deiparam, ac Sanctos blafishemus hareticalis fuerit, aut Demont Sanctitatis faudem triburer auferit; 51 Laleus, juxxa Confitutionem Pli V. plectetur; 53 Clericus, carcerum pro prima vice, pro fe unda vero ducatorum duodecim pena, mullicibitur.

 Fidei professionem ad formam constitutionis Pit IV. emittere teneanturjuxta cuumerationem iu Concilio Romano, nuper à Sanctissimo Domino

nostro Benedicto XIII. celebrato, factum, qui fequuntur.

Epifeopus, altique de Clero recens Ecclefiafricis de beneficiis provifi, aut Sacris Ordinibus, initiati, in Placefora Synodo prima celebranda.

II. Dignitates, & Canonicatus obtinentes post adeptam possessionem, tum in manibus Episcopi, vel ejus Vicarii Generalis, tum in Capitulo infra bimestre.

III. Beneficia cum animarum cura habentes, port ipforum poficifionem, infraidem tenapus, in manibus tantummodo Epifcopi, vel Vicarii Generalis, prouc, & in alterutrius manibus.

IV. Quicuaque alia Beneficia fimplicia obtinentes.

V. Item povis Vicarius Generalis, Vicarii foranci, Procuratores, & Promotorea Fice Epifeopalis, Cancellarii, caterique Ministri ejusdem Curia. VI. Novi Concionatores etiam Regulares.

VII. Novi Confessarii , etiam Monialium .

VIII. Docentes publice, vel privátim, Theologíam; Philosophiam, Jus Canonicum, aut Civile, vel Inferiores quasilbed difelpinas, etiam Granmatica, IX. Ac tandem Medicinam, & Chirurgiam, exercentes, & Obsterices

g. La nostra Curia fie liber , in quo nomina , & cognomina omnium Fidel progeffionem emittentium deferibantur. Ipsi autem profitentes , ut & testes ,

descriptioni per Cancellarium facto, fe subscribant.

10. Domini nostri Jesu Christi Passio, Martyrum, aliorumque Sanctorum gesta, noc in loco publico, nec in privato, & prasertim su Ecclesis, sino nostra licentia non repræsentantur, sub pana Ecclesis Interdicti, Persona vero interdicti ab Ecclesis.

## C A: P T T II.

Ex Synodo S. Mem. D. Antonii Czfonii, Przdecefforis noftri, délétimus Congregationen jam ab anno 1617. In he Civitate, & Discefi fauffe. At pottmodum temporum vicifitudinibus, uon fine magno dolore obliteratam fuiffe comperimus. Ut autem iterum crigatur la hac noftra Cabedvali, Si no monibus Parochialibus Discefis Etcefisi knapenfe hortamur omnes, Parochia ustem firitèt peccipimus; cuijus congregationis methodus, regula, indulgentim, aliaqua infra in appendice cxhipentur.

1/ Parochi omnes fingulis feftivis diebus de præcepto , aut faltem Dominicle ; per feipfos , vel ante , vel post prandium , campaia figno dato, doctrias Christiaue rudimenta pueros fire Parochis doceant, fub penis, carelenorum

decem pro qualibet transgressione .

2. Clerici in prima tonfura, vei in minoribus conflituti, adjuvent Parochos

per vias pueros advocantes, & colligentes, & ad Esclesiam ducentes. Quod si seus secerint, ab ulteriorum Ordinum susceptione se sciant imposterum removendos.

 Patres, & Matres familias, qui pueros suos, vel puellas, ad Christianam doctrinam addisceadam mittere neglexerint, à consessaria non absolvantur, usque dun illos mittant.

4. Si Parochi in hoc munere desides suerint, alius apponetur, qui eidem muneri satisfacias, sumptibus Parochorum negligentium.

s. Scholarum Grammaticæ Professores in quavis hebdomada per unum diem di-

fcipulos fuos fuper Doctrina Christiana instruant .

- 6. Parochi nullos ad fuicipiendum è facro fonte pueros, vel ad matrimonlum contrakendum, vel ad alia Sacramenta recipienda admittant, qui Symbolum Apoftolorum, Dei, & Ecclefie pracepta, orationem dominicam, angelicam flutationem, & field Myfetti a, que ut credantur explicite à quoliber, qu'um ad ufum rationis pervenerit, necellitate medii est necessarium, ignoraverint.
- y. Confessarii de pradictis Penitentes interrogent, & si ignorantes illos invenerint, non absolvant.
- Porochi moneant Populum inter Miffarum folemnia, Parentes, qui filios, aut filias ad doctrinam Chriftianam non ducunt, aut miteunt, abfolvi non poffe; & omnes qui pradélic myfteria, & orationes ignorant, à Sacrametorum perceptione removendos effe.
- 9. Celebrantes in Oratoriis, Cappellis, & Ecclefiis ruralibus, ubi Sacra celebrari confuevere, pueros, & puellas ibi existentes Christianam Doctrinam doceans sub pama suspensionals. Divinis, Episcopi arbitrio imponenda...
- iè. Eadem obligatione teneri Dominos eirea famalos, & famults, qua Parentes erga filios, & filias, su eas ad doctrinam Christianam aut ducant, aut mittant, Parochi fedulo omnibus inculcent.

## G A P U T III. De Collatione Caffan Confcientia.

- 1. Émel in hebdomada die Dominico poli Veficera in hac noftra Cathedrali, èt in omnibur parochiolibus diacelfs, collatio catuum condicientia inviolabiller habeatur. Si quis in ca praefens son fueris, qui fit in Sacris Ordinatus, tres carolenos folvat, qui in minoribus unum; Confeficia autem, fi feculares carolenos mo quinque pena mulclenur; Si vero Refulautem, fi feculares carolenos rum quinque pena mulclenur; Si vero Refulatem, fi feculares carolenos rum quinque pena mulclenur; Si vero Refultares, facultate in polimodum Confeficiones audiendi careant.
  1. In collatione needicia praemittatur l'empre fiprittualis libri lectio, circa ca,
- que Sacerdotali flatul conveniunt, quam collationis Prefectus facere teneatur.
- Casibus propositis omnes respondere sint parati , sive Confessarii sint Seculares , sive Regulares .
- Pagella cum cafibus discutiendis in Sacratio affigatur, ut Casus ab omnibus legi valeant, & ante collationem, vel in libris inforum resolutio inventri, vel à doctis Viris positi acquiri.
- s. Quum per duodecim annos huic collationi in hoc nostro Episcopio, per singuios

gulos dies dominicos habita; nos ipfi præfuerimus; nosque cafuum refu'utionem femper dederimus; nos infuper inpofterum ficturos nos fore promittimus, cadem fane methodo, qua ufique modo perfecimus;nobis autem abfentibus; aut aliquo impedimento detentis; Canonici Pænitendarii id muperis fit.

 Nullæ fint in collatione rixæ, nulli clamores, fed pacifice quifque opinionena fuam dicat, & Præficht refolutionem cum modeftia expectet, & cum fubmiffione amplicatur.

#### C A P V T IV. De Sacra Scriptura lections.

T Heologalem Præbendam, quam in hac noîtra Cathedrali nondum ereðim invenimus, adjuvante Domino ereximus i & quia Beneficium non erat in Diæcefi, quod eidem uniremus, prævia facultate, a Sacra Congregatione Concilii nobis benigne concredita, Ecclefiarum Civitatis, & Diæcefis fubfalis Beneficii defectum fupplere curavimus. Ut autem hoc in perpetuum duret, hæc obfervanda decernimus.

 Procuratores Ecclessarum prædictarum solvant annuatim summam, quæ in taxa pro suis respective Ecclesis notata est, & quam usque ad præsens absq;

contradictione folverunt .

5. Theologalis præbenda perpetuo unita maneat Inchifarchæ dignitætt, quæ eftexta poft Pontificalem; Ita ut de illa provifi, flatim de Theologali præbenda provifi habeanture ut a nobis, facultate prædicta, in ercetionis intico fatutum eft, & ufque modo per duas provifiones in Romana Curia fuit obfervatum.

g. Hæc Theologalis Pæbenda a Sacro Concilio Tridentino ad Sacræ Serinturæ expolitionem, sk interpertationem, eft inflituta, & hoc packo ela fit ab inflitutione temporibus in noftra Cathedrali obfervata eft sæ proinde me in Theologiæ moralis lectionem, vel allam quameunque commutetur fluturis temporibus omnino probibemus.

De hac Præbenda provifi quolibet die Dom inico post Vesperas lectiones habeant, sub pæna amissionis sructuum pro rata in beneficium Ecclesium, quæ subsidium contribuent. Excipiuntur autem Dominica Quadragessima, & Mensium Julii, Augusti, Septembris, & Octobris, juxua Stylum no-

ftræ Cathedralis .

5. Leckores infuper Theologi pro audientlum captu dicendi ratione utantur i temper autem id obfervent, ut literam Textus primo exponant, poftmodum duas ad minus quaftiones proposant, & folvant, historialem utam, moralem alteram, & ultimo aliquid dicant proprium ad virtutes fectandas, yel ad vita fugiente.

6. Ad tectionem conveniant omner Digultates, & Canonici, Parochi, & Confediarii, tum Seculares, tum Regulares, omnes etiam de Clero, ut in no-fira Cathedrali observatur, iub pean carolenorum trium pro qualibet, absque legitima causia, absentia; s Regulares autem sub peans sispensionis audiendis, s shee lectio in Monasteriis suis non habeatur.

## E A P D T F.

A Andriffimus Dominus nofter Benedičius XIII. In Concillo Romano, nuper habito, nobis pracejpit, folicitam navare operam, ut fine Intermifinos firmus, in committo nobis grege pafcendo sifidui, & ut vox Paftorig in Ecclefia, faitem Dominicis, & Felia Sollemuibus, auditatr. Si hoc nos, ante quoque Concillum, executi fuerimus, ommes norunt; ac proinde, exemplo noftro, omnes ad dicendum è facris Suggestibus edocti funne. Parochi auem omnes, ut felivis dichus, auti faltem Dominicis, fermonem ad Populum habeant, dum Miffam parochialem celebrant, & hoc veruscula lingua, immelici, & a Populo intelligibili, fub punis a Sacris Canonibus inficits, adfitricos fer fei intelligant.

Nulius five Secularis, five Regularis Clericus, in hac noftra Civitate, & Dioscefi, ad Verbi Dei prædicationem admittatur, qui prius a nobis reco-

gnitus , examinatus , & approbatus , non fuerit .

 Inter concionandum verba otiofa, fcurrilla, vana, non proferantur, hyftoriæ apochryphæ nou referantur, pravæ Hæretieorum opiniones non recitentur, fed fana doctrina Populo proponatur, & profectus audientium intendatur.

4. Tempore Quadragefimalis Concionis, aut Adventus, Miffe non eelebrantur (Canonici vero omnes, & cetteri Ecclefaffici, debus Feftivis, & Dominicis; concioni interfint, fub panis arbitrio noftro refervatis; cetteri vero diebus in Cathedrali (Canonici de hebdomade, quod in Collegiatis etiam observetur, fub instem panis. Canonici contravenientes privabunquir ulterius Diffributionibus Illius delle.

5. Ante Solis Ortum, vel post Solis Occasum, conciones non fiant; nec etiam in

feria quinta in cena Domini.

 Nullus, dum concio habetur, cooperto capite, aut pileo, aut byreto, quo Laici utuntur, concionem audiat, fub pæna fulpentionis a concionibus Concionatori, qui lid adverterit, & no correserit; & fi transgreffor non refipuerit, à concionando non fe abilituerit.

7. Mulieres separatæ sint ab hominibus semper in Ecclesia , præsertim autera

concionis tempore.

8. A Parochis nemo ad concionandum admittatur, fi nostram facultatem in feriptis non exhibuerit.

 Regulares concionatores licentiam fuorum Superiorum oftendant nobis, priulquam licentiam ad concionandum obtineant.

10. A concionatoribus Pauperes non commendentur fine licentia a nobis ob-

tenta; etiamii concionatores Regulares fint, & in propriis Ecclefiis concionem habuerint.

11. Teneautur Parochi nos certiores reddere, ii quis Cocionator errorem aliquem

 Teneautur Parochi nos certiores reddere, fi quis C\u00f3ciouator errorem aliquem diffeminaverit, aut corruptelam coutra bonos mores introduxerit.

§2. Conclouatores infuper in fine fui muneris faltem in feriptis, fi non in voce, fignificent nobis abufus, & feandala, que fortaffis in Populo, vel in Clero, irreplifie compererin.

- 13. Elecmofinæ, que a Concionatoribus commendantur, flatim ac collectæ fuerint, Parochis tradantur, qui illas Panperibus fuæ Parochiæ, confultis ipfis Concionatoribus, fideliter diffribuant.
- 64. Tempus præfixum futurorum malorum non afferant, nec Antichrifti adventum, aut certum ludicii diem prædicent; caute autem de occulto Prædefinationis arcano loquantur. In omnibus vero non feipfos prædicet fed Dominum noftrum fefum Chriftum, & hunc Gruchfixum.
- 25. Qui nominandi jur legitimum Concionatores In Quadragefima, yel in Adventu, habere parestudunt, illos sauc Epiphaniam pro Quadragefima, & ance Feltum Omnium Sanchorum pro Adventu, aominent. Expiratis autem Epiphaniae, aut Sanchorum omnium diebus, si non aominaverint, pro illo anno jus nominandi amittent protut moris semper fuit in nofter Diocecii. Refervamus tamen nobis fautiatem aliter disponendi ad favorem communitatuum ex gratia. & dine prajudicio.
- 6. Unam nominationem tantum facere possunt, quod si hæc suum essekum no suerit sortita, yel ob Concionatoris deschum, yel ex allo accident, practequam fi a nobis non admittatur, non poterunt alium nominare, quod sep peculiaris consucutdinis, cui inhæremur, absque ulteriori innovatione, in nostra Diezes, in Metropolitana Audientis decisum, & a Romanis Tribunalibus confirmatum, ut in nostris Allegationibus invenitur.
- 17. Si nominatus justis ex caussis nobis non placuerit, dicimus, quod contradicimus Persone; & interim poterit alius nominari.
- Syndici nominantes ablineant a verbis eligere, deputare, definare, dec. cum hoc tantum ad nos speccet; i psi vero solummodo possint proponere, prasentare, & nominare,

## C A P V T VI.

- i. D. Eftores, Beneficiati, Sacrifie, allique alicujus Ecclefia curam habeanate et al. (alicujus experimental experimen
- 8, Ambulationes in Ecclesias non siant, non tumultus, non cackinni, non clamores, præsertim divinorum Officiorum tempore, aut sacrarum concionii.
- 3. Nemo pileolo albo in Ecclefiis utatur, nec alterius coloris, fi niger exciplatur, ad Clericorum parvi pileoli inftar.
- Laici utriufque Sexus Chorum non ingrediteur dum ibidem divina Officia recitantur, aut cantantur, aut Eeclefiaftici facris vestibus induti permanent, sub pena interdicți ab Ecclesia.
- is. Super Altaria nemo pileum, aut byrethum ; aut pileolum, enfem, pallium, lineum, aut alia hujufmodi, ponere audeat, nec lisdem inniti, vel terga vertere, aut brachia imponere.
- Mulleres fuper Altarium scabella non sedeant, nec Altarium palliis terga Imponant, nec super scabella prædica, aut mulieres, aut Viri, si Ecclesia non sint homines, & facri genussestant.
- 7. Utroque genu pracationes in Ecclefia fiant, cum unico genufielti non fis Chrie

34

Christum adorare , fed illudere !

 Viri in loco distincto, ac feparato, quantum fieri potest, a mulicribus ia Ecclesis morentur, nec cum mulicribus ibidem longum fermon: m protrahant.

a. Epiftola in Ecclefiis non legantur, nec libri, qui non fint pii, nec confabu-

lationes, nec commeffationes fiant.

10. Ecclesso omnes statim post signum falurationis angelico claudantur, nec ante auroram elaram aperiantur; sub pana interdicti carundem Ecclesiar m, Rectoribus vero, Præsectis, & Sacristis carum, sub pana librarum Geraelaborata trium.

§ 1. Intra Ecclesias arma non ferantur, sed ante ianuas deponantur, cum qui iisdem utuntur, Ecclesias ingrediuntur, nec quidem Curforibus nostra Curia exceptis, sub pena interdicti ab Ecclesia.

12. Per Ecclefias nemo transeat merces, aut commestibilia, aut aquam, bajulans; Sacristæ, qui hoc non prohibuerint, pænis ad nostrum arbitrium punientur.

33. Clamores puerorum în Ecclefiis non tolerentur, nec Matres corum audeant luftralem aquam jisdem ad bibendum apponere; aliter facientes, ab Eccle-

fils enciantur.

- 4.4. Campanz, fi adhuc non funt beneditêze, benediciantur, ad profinos ufar non pullentur, nec ad Sacos, fi de fervitio ordinario non fint, adoque Superioris facri licentia obtenta, juxta confluctudinem hactenus obfervatam; excipientes folitos cafus, in quibus licentia non requiritur Epifopi. 32-batho majoris hebolmade eat meno, nec Secularis, nec Regularis pufer, nifi prius like majoris Ecclefiæ pulfatæ fueriqt, fub pænis in factis Canonibus contentis.
- § 5. In Côfeffionalibus fiut crates ferree, & tabella omnifi cafuum refervatorum, eaque in aperto collocentur; Penitentes a longe flare faciant Confeffatii, & nullam in Confeffionalibus tabulam, qua operiantur, habeant.

16. Vafa aquæ benedictæ quolibet menfe Sacrifta mundare teneatur, & Sacrarii Clavis omnino afferyetur, ne aliquando Sacrarium apertum remancat.

 Nihil intra Ecclesias afferyetur, quod earundem Ecclesiarum servitio non sit deputatum.

18. Linea fuppellex quolibet mense dealbetur; Corporalia, palia, & lintea, omnino semper sint munda.

19. Prohibitæ funt fenestræ, per quas è domibus privatis patet ad Ecclesis af-

pectus, vel januæ, per quas ad casdem habetur ingreffus.

- 80. Ecclefiarum immunitas, vel aliorum Jacrorum locorum, nobis femper condi fuit, ac omnibus Ecclefia hominibus optamus, ut quavis tempore, præcunettis humanis refipetibus, fit carjor, Juxta ergo Conflicutionem Gregorii XIV., & juxta aliam noviffmam Benediëti XIII., feliciter regnantis, contendantus cam femper fartam teçtam habere.
- 21. Juxta Ecclefiarum parietes fordida nou fiant, nec prope earum januas vena-
- lia exponantur, aut ludi exerceantur.

  22. Nemo in Ecclefiis prætumat locum habere proprium, aut femnum, non obfiantibus confuetudinībus, quæ corruptelæ funt potius, onnino toliëdæ.

22. Non erigantur Ecclefia, nec altaria, fine dote ; fi que funt de jure patronatus , & dote carent , fi infra annum non provideantur , condemnentur Patroni prout de jure , & caussa cognita.

24. Parochiales Ecclefias , que adhuc confecrate non funt, statim ac a Rectoribus fuerimus requifiti , confecrabimus ; & hoc ex mente Sanctiffini

Domini noftri Benedicti XIII.

as. Ecclesias campestres non approbamus, eas tamen toleramus , si factæ fint non faciendæ; dummodo semper clausæ maneant , & nihil in ipsis affervetur, quod fit facri loci majestati indecorum.

#### CAPUT

De facris Imaginibus, & Reliquiis Santtorum.

4. C' Acre Imagines , antequam ad publicam exponantur venerationem , fint a nobis , vel ab aliis , quibus id muneris, ex facultate a Sacrorum Rituum Congregatione, nobis benigne concredita, commissmus, benedicta.

2. Si fint confumpte, vel delete, vel corrofe, ficut & ftatue, comburantur,

& cineres in facrario ponantur.

3. Nihil profunum contineant , quod non fit cum facra historia connexum, ad tenorem Synodorum Prædecefforum nostrorum, D: Pauli Diano, & D. Bifantii Fili . Proindeque prohibita fint in posterum exponi effigies hominum, qui non funt in Sanctorum albo ab Ecclefia declarati, in tabulis Altarium , ubi Sacra Mysteria celebrantur , quacunque dignitate homines fulgeant, & quacunque corporis dimissione depingantur.

4. Imago Christi Domini Crucifixi sit depicta in Cruce , que in altari ad celebrandum apto exponitur; aliter in codem altari non celebretur, fub pænis ad nostrum arbitrium.

5. Imagines procaci vanitate depicta, & qua potius ad libidinem , quam ad devotionem , moveant , omnino ab Ecclesiis amoveantur .

6. Sanctorum Imagines profanorum hominum effigies non reprefentent, cum ab Urbano VIII.,& a Sacrorum Rituum Congregatione, prohibitum habeatur.

7. Imagines , que non funt facre historie conformes , non permittantur , & que rifus potius excitant , quam cultu m , non tolerentur .

1. Sanctorum Reliquiæ cum veneratione custodiantur . & exponantur ; clavibus fint obserata, in decentibus Thecis fint collocata, & cum competentibus cercis fint expofite.

9. In tabernaculo , ubi facratissimum Christi Corpus affervatur, non reponantur, & in sepulchris,in seria quinta in cana Domini, vel cum sacra hostia est exposita, vel in Corporis Christi sollemni festo, non exponantur.

10. Pro Sanctorum Reliquiis non habeantur, que à nobis non funt recognite, & approbatæ.

11. Clavium Sacrarum Reliquiarum, quas nos in nostra Cathedrali prope diem collocabimus, unam nos ipsi retinebimus, aliam Canonicus Thesaurarius , aliam Canonicus Jacrifta major confervabunt .

12. Sub excomunicationis pana, ipfo facto incurrenda, nemo audeat, quantumvis partem minimam, è Sacris Reliquiis subripere, nobis inconsultis, 13.

- 13. Non oftendantur Sacræ Reliquiæ, præter follemminra reita, abique nontra licentia, & a Presbytero cum fuperpellicio, & ftola, & luminibus faltem quaturo accenfis.
- 14, Ad Ægrotos Reliquias defferri nolumus, abíque nostra in scriptis licentia; & in que in privatis ædibus affervantur honore debito conferventur.
- Reliquiæ non debent ab omnibus tangi, nec collocari, nifi a Sacerdotibus, aut in ditiotibus Thecis, aut cum pretiofioribus ornamentis.

## C A P V T VIII. De Festurum observatione.

- 1. P Arochi fequentis hebdomadæ dies festos singulis Dominicis diebus, ut & jejunia, Populo annuncient, Infumque moneant, dies sestos præcedentis, & subsequentis nociis medietatibus, tanquam principio, sine, concludi.
- Alli contractus præter cos, qui a jure permittuntur, & qui enumerantur a Gloffa in Cap, finali de Ferlis, diebus Fe/lis minime fiant. Sileat infuper omnis activum [udicialium firepitus, fub pena interdict] ab Ecclefa.
- In Cauffix civilibus nullæ executiones fiant, nec reales, nec perfonales, fine licentia noftra, vel noftri Generalis Vicarii, gratis concedenda; nift ubi adfit fugæ fufplcio. Nequeant tamen abfolvi, qui contravenerint, nifivel captos in libertate ponant, vel pignora reddant.
- 4. Prohibentur diebus feltis alearum, vel taxillorum, Judi, in loco publico, choreæ, commessatones, ebricatetes, & spechecula, in quibus Mimi vanas repræsentationes agere, & sub prætextu medicinæ sua inania sigmenta vendere consucciount.
- Nullus Parochorum, abfque facultate fibi a nobis specialiter concess, laborandi licentiam diebus sessis concedat, cum hoc ad solos nostros Vicarios forances spectes.
- 6. Vicarii autem foranei ne facile concedant licentiam fervilia diebus festis exercendi , nifi temporibus messis, vindemia, ac serici, olivarum, & castanearum, aliorumque fructuum recollectionis, ubi necessitas urgeat, & pietas suadeat.
- Nullum autem opus fervile diebus festis siat; ac proinde Mulieres linea non lavent, nec Soli in viis publicis exponant. Vestores jumenta oneritus non frant, venditores non vendant.
- 8. Aromatarii, & Tonfores poffunt pro infirmis vendere. & laborare, item Pilores, Macclarii, & Tabernarii, poffunt occulus oficinis, & folo ditolo aperto, ad victum neceffaria fubminifirare. Poffunt quoque vendi herbe, prufus, priece, & alia commethibilia, fed praval icimpet licentia, gratis concedenda, prout haceous in tota Dioceti observatum fuir.
- Nullus in testimonium requisitus a seculari foro diebus sestis accedat, & testimonium jurejurando facere non audeat; nisi in caussis a jure permissis. & secundum loci consuctudinem.
- so. Dominicis, & feftis diebus de præcepto, omnes rationis ufum habentes,
  Missam audiant, & si comode fieri potest in propria Parochia, Virgines,

& Vidu..., claim rauperes, que hoc preceptum, fub pretextu mortis Parentum, vel paupertatis veftium, non adimplent, excomunicationis penam fubeant, ob pertinaciam, & oblinationem.

11. Molitores in moleridinis cum noftra licentia, gratis danda, feftis diebus fuum exerceant officium, exceptis tamen follemnioribus festivitatibus

enni.

- 12. Sī quis diem seftum violaverit, & fuerit in fraganti deprehensus, si sit simplex Operarius pana Carolenorum fex,quindecim si cum animalibus oneratis, vel in labore occupatts, sive silia, si vel alimis, de decem si sit aut Artisex, aut Mercator, qui domum apertam ad vendendum tenuerit, multabitur, & pauperibus loci distributeur, quemadmodum semper in hac Diœcesi, immo in tota Provincia, in ulu situs minuentes tamen penant trigintaquinque carolenorum, quas prius in hac Diœcesi folvebatur.
- Sacriffa die præcedenti festum dent signum cum Campana in Vesperis;
   ut Populus imminens sestum advertat.
- 14. Oni licentiam diebus feltis laborandi obtinuerine gratis omnino, vult in Concilio Romano Sanctifirmus Dominus noter Benedictus XIILut moneautur, quatenurex eo quod illis utilitatis obcenerii Ecelofii circenmpofitis, & Del pauperibus, aliquam in alterius veluti cultus repenfum, faciant peritomus.
- 85. Diebus festis moneantur Populi a Parochis, & Concionatoribus, in tanquam tempori Deo dieato, Deo ipsi, ac spiritualibus magis, weare studeant; Sacramenta sumant, conciones audiant, divisilo Officisi Interfint, ac ferventius pietatis opera exerceant. Hoe est enim sesta perfectius fantificare.

## CAPUT IX. De Jejuniorum observantia:

 DOST vigefimum primum annum omnes tenentur fub mortall jejunare dichus Quadragefimæ, preter Dominicos, feriis quartis, fextis, & fabatis, qua tuor temporum, ac omnibus vigiliis. Qui courtafacere confueverint, quid fentiant de Fide, juridice a nobis interrogabuntur.

a. Si neceffitas ad non jejunandum compulerit, vel ad paschales cibos comedendum, id non fiat nisi de Medici declaratione, & nostra, vel nostra

Vicarii Generalis , licentia .

 Parochi fingulis Dominicis jejunia fequetis habdomada populo denunciec,
 Jejuni quadragefinalis diebus macellarii Intra macellum carnem vendant iis tantum, qui licentiam in feriptis habuerint, nec cas venales publice exponant.

 Medicis in virtute Sanctæ obedientiæ præcipimus, ut in atteftationibus faciendis, non fint faciles; fuas animas onerantes, ut aliorum corpora juvet.

4. In facrario Cathedralis, & cujuslibet parochialis Ecclefiæ affixæ in parietibus habeantur notulæ tum feftorum de præcepto, tum jejuaiorum, in hac nostra Diecosi, ut ab omnibus legi valeant.

#### GAPVT X. De Vita , & Honeflate Clericorum,

Lerici omnes , ut in fortem Domini vocati , in optimis fe ftudlis , farifque literis , diligenter exerceant ; facros ritus , rubricas . & ceremonias, calleant, cantum gregorianum addifcant, divinaque munis in Ecclesiis cum pietate obeant . & majestate .

2. Officia profana non agant ; a prohibitis venationibus , ab indecoris ludis .

& illicitis negociis fe abstineant .

3. Mulierum consuetudinem omnino devitent , & cum eis , nist primo , vel fecundo confanguinitatis, vel affinitatis gradu conjunctis, multoque ma-

gis extraneis, non cohabitent.

4. Qui ignominiam fecularis habitus, & comas capitum amore divino denofuerunt , veste ac tonsura , Clericis congruente , semper utantur , comamque fictitiam , vulgo Perucca , aut Cercbietti, nunquam adhibeit. Non annulos deferant, nifi deferentibus ratione dignitatis, id competat : & tunc illos , præter Abbates , fi fint benedicti , in Miffæ celebratione deponant. Hac a Sanctiffi no Domino Nostro Benedicto XIII. in Concilio Romano praccepta funt, & in edicto infuper, de Clericorum Urbis vita, & honestate, die 20. Decembris anni 1724., quaque etiam omnibus Episcopis justit, ut in Diœcclibus suis publicanda, & omnimode obfervanda, curarent.

5. Coherenter autem ad Prædecessorum nostrorum statuta præcipimus, ut omnes Ecclesiastici utantur vestibus talaribus, modestis, & proprio Ordini congruentibus . Tibialia , Caliga , & fimilia , coloris fint modefti , non ruber, non viridis, vel cærulei, vel crocei; & calceamenta nigra, fub ræna carolenorum decem . Possunt tamen , dum equitant , vel iter faciunt, brevioribus vestibus, non tamen ad Secularium instar. & cal-

ceamentis albis, uti.

6. Si Miffam celebraturi abique talari vefte Ecclefiam, aut facriftiam,ingreffi fuerint, & Miffam celebraverint, tam Sacerdos, gnam Sacrifta excommunicationem ipfo facto incurrant; ut in edicto nostro continetur, & in omnibus Romæ Sacriftiis observatur, & legitur.

7. Clerici in minoribus constituti fi fecularibus vestibus incedant, ultra enticiatas pænas, clericalibus quoque privilegiis, juxta Apoltolicarum Co-

flitutionum dispositionem , privabuntur .

8. Clerici vero Beneficiati , fi adfeititiis utantur comis , & clericales veftes non deferant, panis Tridentini Concilii, & constitutionis Sixti V., & novissima alterius regnantis Pontificis Benedicti XIII, que incipit: Catholica Ecclefia ; plectentur ; & quoed comes tam ipfi, quam illi in Sacris conflituti, excommunicationis panam incurrent, ut Sacra Congregatio Concilii declaravit : Clerici autem in prima tonfura , vel in minoribus, fi non fint beneficiati , & comam nutriant , aut adfeititiam deferant , penam ducatorum duodecim folvant; ut in Synodo D. Fili continctur.

9. Ecclefiaftici cujuscunque generis leicarum perfonarum famulatum non gerant; nec mulieres affocient, cujnfeunque conditionis, lub penis ad no-Arum arbitrium.

10. Venationes, quam fact! Canones prohibent, fub panis in ipfis factis Canonibus contentis, non faciant.

11. Non doceant Mulieres legere, feribere, canere, & inftrumenta muficalia pulfare, abique noftra licentia in feriptis.

42. Qui Clericalem habitum renunciare voluerint, coram nobis, vel noftro Vicario generali, fervatis, fervandis, decreto noftra curia interpolito, faciant, alias renunciatio facta fit irrita, fub panis in Synodis noftrorum Pradecefforum contentis.

43. Qui etiam Clericalem habitum reassumere volucrint, id non faciant, nisi necessaria informatione præmissa, decreto curiz interposito; ut in præfa-

tis Synodis continetur; fub panis ibidem expositis.

14. Discohi, & fubdiaconi festis diebus de præcepto, & Dominicis, sacram Jynaxim sumant; Clerici vero semel in mense, & quaudo nos in Pontificali celebramus.

35. Omnes a publicis negociis, ab exactionibus fifcalibus, ab officiis univerfaiibus, a datiorum conductionibus, fe omnino abfineant; nec Medici, Chirurgi, aut Pharmacopolæ, artem exerceant; fub pena carceris formalis.

16. Arma non prohibita in régits pragmaticis a clericis no deferantur fub pana ducatorum vigintiquinque; prohibita nec deferantur, nec retineantur fub pena ducatorum centum; prout in Svnodo D. Fili continetur.

87. Post secundam noctis boram non vagentur, nisi cum lumine, & cum necessitate; nec sin publicis locis canant, aut sonent, nec talia facientibus se associates si sub passa rotolorum decem ceræ albæ elaboratæ.

18. Tabernas in Civitate comedendi, vel bibendi cauffa, non ingrediantur; & a choræis, commeffationibus, ebritetatibus, comediis, baccanalibus, ludicris, & profanis specfasculis, omnino se abilineant, sub pena carceris formalis, cui etiam penæ subjaceant, qui personat incedere auf suerint.

19. Qui ludis, in quibus fors pravalet, ut finnt slex, taxilli, & fimiles, aut inferint, aut interfuerint, five publice, five private, dicatorum duodecim pro qualibet vice pænam incurrant, prout in Synodo D. Fili prohibetur.

40. Nemo Ecclefi≈ addicus abfque commendatitiis noftris è Diœccfi difcedat, fub pænis in Jynodis præcedentibus contentis. Parochi autem, qui extra Parochiam pernoctaverint, gravius punientur.

\$1. Clerici omnes, statuta cuilibet scria, teneantur Miss inservire, aliaque Ecclesia necessaria neraeere, ut usque modo facere consueverunt, sub

præcedentium Synodorum pænis.

22. Iter facientes Clerici, aut per campos euntes, clericalem veftem, falteral breviorem, non deferant, nec abique clericali collari incedant; fub carceris formalis pana. Veftis autem brevior fit prout in Ss.D. N. Benedikti XIII. edicho continetur.

53- Laicalis Curiæ Ministris nemo Clericus Injuriam sacere præsumat, nec vim vi repellere audeat; quum Ecclesia Dei desendenda non sit more Castrorum.

itrorum

24. Forojudicatis, Bannitis, aut aliis coram Judice laico inquifitis, non faz veanta

veant ; illos nec receptando , protegendo , aut occultando.

25. Famulas habeant non furpedas, & quinquagenarias; nec mulieres alias prætet confanguineas, & affines, ufque ad fecundum gradum; domi retineant; fub limitationibus, ampliationibus, & pænis, quæ in Synodo D. Fili continentu.

26. In no@ra Cathedrali, & in unaquaque Parochlali, fit tabella, in qua omnes Ecclefiafici fint cum propriis nomine, & cognomine, de fcriptis, primo videlicet Sacerdotes, & poftmodum fuccefiive Diaconi, Subdiaconi, Clerici, & cum noftra licentia Ecclefiaficum habitum deferentes.

## C A P V T XI.

- I N quavis parochiali Ecclefia, hora competenti, ae filianortum commoditati congrua, miliam perochialem celebrent Parochi cunefici adebus fefitis, & in a fermonem fipiritualem ad populum habeaut; prout in Capite V. Sefficae I. Continetur; & hoe fub pena amiffionis fructuum, & alii sad nofirum arbitrum.
  - Quatuor libros habeant, în quorum primo Baptizati, în fecundo Confirmati, în terto Defuncii, în quarto Conjugati, adnotentur diffincte, & cum nominibus, & coenominibus, deferibantur.
  - 3. Quotamis enumerent animas, in fua Parochia existentes, & ad formam novi Ritualis Romani describant, sub pana librarum decem cera alba ela-
  - 4. Habeant omnes Cathechifmum Romanum, & qui non habent, infra menfem emant.
  - 5. Elaplo paschali tempore denuncient nobis illos omnes, qui hujuscemodi pracepto per sacram Synaxim non satisfecerint.
  - Si quis infans abfque Baptifmo deceffcrit, vel fi quis adultus infirmus, fine facraments / anitentiae, Euchariflia, & Extremae Unfitionis, vel fine affifentia in ultimo agone, fi cum Parochi culpa hoc evenerit, decem librarum ecra alba claborata panam folyat.
  - 7. Parochianos Agrotos vifitent, practipue fi morti fint proximi; animarum-que curam per feiplos exerceant, fi aliter non fuerit a nobis diffenfatum. Curent, ut infantes in Parentum leßo non retineantur noche; nee mares, & faminas, polt nonum atatis annum, fimul l'a codem cubili, etfi in primo, yel fecundo gradu, dormiant.
  - Omnino intra fines propriæ Parochiæ refideant, ac continuo pernoctent, tub pænis albit expreflis, & allis ad noftrum arbitrium. Mulleres in fecto parturientes vilitaturi non accedant, excepto Sacramentorum adminifrationis cafu.
- Dicbus festis in fedibus confessionalibus affistant cum superpellicio, & stole, ad confessiones audiendas, & cum indifferentia panitentes audiant, nec unam personam alteri praserant, aut alicui Sacramentum absque caussa denegent.
- 20. Parochi, & Sacriftæ facra Olea bene, & diligenter, custodiant, ac nemini

mini tradant, vel quum ea ad infirmos reportant, vel quum ad Ecclétias reducunt; fub panis ad nostrum arbitrium.

11. Ufurpantes, vel fihi appropriantes, vel occupantes, aut per fe, aut per alios, quidquam ad Ecclefiam pertinens è domo Parochi defuncit, a fidelium communione ipfo facto fe exclusos intelligant; etiam si effent ipfius Parochi Haredes, vel Conjuncti.

 Parochorum confcientiam oneramus fuper eleemofinis, quas de Ecclefiafticis proventibus ipfi facere tenentur; & nemo, in prejudicium anime

fuz , fuper hoc fibi injuste blandiatur .

13. Parochialem Miffam Altem Dominicis, & feftis diebus, pro populo applicent; pront in Sacræ Congregationis Concilii Decreto, quod in omnibus facriftis nos affigi mandavimus, continetur.

14. Sint proprii Ordinarii comendatitiis, & fine nostra licentia in scriptis, no permittant, ut aliana Diacesis Saccedotes in Ecclesis sibi subicetis cele-

brent, fub pænis ad noftrum arbitrium.

15. In feria quinta in Cama Domini, omnes Parochi legant corum populo vulgari fernone Bullam in Cama Domini, fum cafinus bildem refervata; & S. Concilii Tridentini Decretum contra bonorum Ecclefiz occupatores. Cafus vero, & erdiran sobis refervatas prima Dominica Quadragefium; & edičkum S. Officii prima Dominica deVentus.

16. In benedicțione do morum in Sabatho Sancto, vel în Epiphania, omnino œdes illas non benedicant, în quibus aliquis exconunicatus habitat, vel quas incolunt meretrices, aut publici peccatores, vel quœ aleis,

ludifque vetitis, exponuntur.

 Oblationes, quæ a fidelibus finnt Ecclefiis, non ad Parochos (pectant, fed in Ecclefiarum ornatum cedere debent, vel Sacelli, aut Imaginis, quibus fiunt, prottt pluries Sacra Congregatio declaravit.

18. Curent omnino recuperare cenfus, & res occupatas, a Prædecefforibus male diftractas, a hóque legitima licentia, & fine evidenti utilitate; Domos reparent, novas arbores plantent, fepibus circumdent, & fervitutes repellant; prout boni Patres familias in fuis bonis facere confuecunt.

19. Habeant figillum cum Imagine Sancti tutelaris propria Ecclefia, & fi

20. Penes se habeant Sacră Bibliă, Missale, Breviarium, Sacrum Concilium Tridentinum, Synodum hanc nostram, Dostrinas Cardinalis Bellarmini, minorem, & majorem, & aliquem librum, qui vet de Officio Parochi tractet, vel morales quæstiones resolvat.

 Benedictiones quafcunque, five aquæ, Candelarum, Cinerum, Palmarum, Olivarum, Commeltibilium, Sponforum, & Puerperarum, Superpellicio, & Stola induti peragant, non fedentes, neque genuflexi, fed flantes, aperto capite, & femper in Ecclefia, & unuquam domi.

22. Cereum Paschale paschali tempore benedicant, & ardere faciant, non vero

candelam , quæ ardeat , cerco fuperimponant.

 Conficiant inventarium pro Sacriftia, & Ecclefia, mobilibus, & alius pro Parochia immobilibus, qua nobis in Sancha Visitatione exhibebunt, sub penis ad nostrum arbitrium. 32

24. Nullum diem fine fludio, & fine oratione, præterire patiantur; debent enim feire, & orare fine intermissione.

25. Annulos non deferant, nisi doctoratus laurea fint infigniti.

## C A P V T XII. De Dienitatibus, & Canonicis.

Anonici, qui in nostra Cathedrali dignitatum titulo decorantur, finguli ea exerceant munia, que cujuslibet funt officio deputata.

2. Archidisconus, qui eft prima dignitas, capitulum habeat convocare, negocia propenter, & primum in choro, & in ceptulo, Jocum occupare; ibidem allos corriget, fi opus fuerit, & veniam dabit illis, qui egredì, cum jufta cauffă, voluerint. Nobis afifitet, quum Pontificulla exercemus, & in nofiri abifentă functiones, & Miffas în follemnioribes feitlis perfolvet. In ejus autem defectu Decanus, & gradatim alli, & Dignitates, & Canonici, fucedant.

3. Decamus cuncla peraget, quæ agere debet Archidiaconus, fi is abfens fuerit. 4. Cantor chorum eget, & cetera divina Officia intra, & extra chorum diriget; lectioner, antiphonas, & prophetias, diftribuet, tabellas conficiet. & a quibus functiones Eccleriafice per turnum ordine fuccedivo celebrari debeant, ordinable. Ejus muurris erit, ut divine laudes pie, devote, diffinête, ac cum paufa, recitentum. Omnes igitur in choro, & in pro, ceffionibus ei obediant; coque abfente Percentori.

 Thefaurarius facras Reliquias bene affervabit, indumenta, vafa pretiofiora, ac denique totius Ecclefiæ Thefaurum, qua par est decentia, & diligentia, conservabit. De his omnibus inventarium consciet, quod a nobis

fubscribetur.

6. Nobis follemniter celebrantibus, vel Pontificalia exercentibus, Dignitates, & Canonici omnes, & cateri de Clero, affiftant, ac inferviant, & ad Ecclefiam cum cappa accedentes; vel ab ea recedentes, nos comitentur,

7. Juxta tabellam horariam, que in Sacriflia exponitur, divina officia perfolvant; qui abfque litenta è Cloro existrit, pro abfente reputablur; quemadmodum qui fero accefferit, & qui alta, & intelligibili voce estiere, e & rectates noluerit. Hea autem tabella horaria ab nomibus Disocrifia Ecitefiis eth obfervanda; ut. S. Congregatio Concilii pro Ecclefia S.Chriflian bujus Disocrifia declaravit.

8, Per feipfos infervient; & legitima cauffa accedente, poffunt alios fubfituere, juxta noftræ Cathedralis, & Collegialium Ecclefiarum, confuctu-

dinem .

9. Distributiones, que ab absentibus amittuntur, donari, cedi, remitti, non possum. Si absentes, vel con inscriptiones, donatas, vel remissa, habuerint, ad restitutionem teneantur, & interestentibus accrescant, ut in

Synodo D. Fili cautum invenitur.

ao. Ad refidentiam tenentur omnes; û ultra tres menfes, quis abfens fuerit, ad formam S. Concilii Tridentini procedetur; & pro tribus menfelus a juste concellis, nemo fine noftra licentia difectat, fub penis ad noftrum arabitrium.

11. Pro qualibet hebdemada due Dignitates , & quatuer Canonici choro inferviant, & quetuor Manfionarii; Pracentor vero cunctis diebus in Mil is, & in Sollemnibus, etiam in Officio, prout hactenus observatum eft.

12. De qualibet hebdomada Punctator eligatur, qui omnes abfentes, aliofas contravenientes , describat, & intereffentibus panas diftribuat. Quilibet autem Punctator in manibus nostris, vel nostri Vicarii generalis, juret

de fideliter officio punctandi administrando,

13. Nugas, colloquia, rifus, epistolas, vel libros legere in Choro, dum divina Officia perfolvuntur, omuino prohibemus; quemadmodum chirothecas in manibus habere, vel parvulas manicas, vulgo manicotti, aut ventilabrum, in capitibus Cuplias, vel Camolaucia, & alia hujulmodi; qui contravenerint , punctentur.

14. Que de actibus capitularibus in Synodo D. Diani Parifil fancita funt . & in Synodo D. Fili confirmata, nos etiam in hac nostra approbamus; videlicet, quod Canitulum in loco folito capitulati, & non extra covocetur, pracedente campana figno, ut moris est, sub pana nullitatis actuam.

15. Capitulo tic cunvocato omnes tam Dignitates, quam Canonici, interveniant, nifi legitima caussa impediantur, a capituli Prasidente cognoscenda , tub pana carolenorum quinque .

16. Scrutinium fecretum adhibeatur, quum graviore negocia funt determinauda, vel electio aliqua peragi debet.

17. Deputetur arca cum duabus clavibus , quarum unam teneat Syndicus Capituli , & alteram Secretarius, & in ea figillum, & acta capitularia afferventur.

18. Capituli Secretarius, qui quotannis per fecreta fuffragia eligendus eff. annotet omnes capitulares conclutiones in libro ad id deputato.

19. Nullus de Capitulo aliquam feripturam de re aliqua gravi fublicribat; aut Capituli figillo obfignet, fub nullitatis pana, & aliis ad noftru arbitrium.

30. Litera, que ad Capitulum transmittuntur,a Secretario tantum recipiantur , & non aperiantur , nisi Capitulo congregato ; eisque respondeatur fecundum majoris partis vota; & hoc fub. pænis in Synodo. D. Diani. taxatis.

21. Nemo reculet officium , quod fibi Capitulum commiferit , nifi legitima cauffa accedente, a nobis cognoscenda.

\$2. Negocia ardua, ac magni momenti, ad ipfum Capitulum, vel ad nos, vel ad bonorum infaus Capituli administrationem spectantia, absque nostre interventu, aut licentia. Capitulum nullo modo pertractet, aut disponat; prout Sacra Congregatio Concilii pluries declara vit.

23. Nunquam Canonici cenfendi funt congregati capitulariter . nifi numerus

alteram ex duabus viventium partibus excellèrit.

24. Nobis Pontificalia exercentibus in quavis Ecclesia Intra Civitatem Capitulum affiftet , & privatam Miffam , five extra , five intra Cathedralem, celebrantibus, due faltem Canonici, inferviant; ut Sacra Congregatio Concilii respondit.

a c. Quplibet anno anniversatium a Capitulo cum Clero diei obitus noftri PrzPradecefforis, cum noftro interventu, celebretur.

of. Canonicus Sacrifta major in Sacriftia cunctis dichus de mane affiftat . feftis autem, & pracipue Dominicis etiam ad Vesperas.

27. Nobis rationem reddet de omnibus, que in Ecclefia, vel in Sacriftia. dut 28. Sine fua licentia Campanas pulfari non finat, quando ordinarie pulfantur,

deperduntur , aut pereunt , ex culpa etiam Lalcorum.

ut moris femper fuit ; que licentia in confuetis cafibus non fit deneganda; quando vero extraordinarie, fit etiam licentia noftra; & campanarile .... turris claves apud fe retineat.

20. Canonici cantum gregorianum discant sub panis a Sacra Congregatione Concilli præferiptis.

20. Canonicus Pracentor officium fuum fedulo fubire non negligat,

De Monialibus.

I. T RIA; Obedientie, Pappertatis, & Caffitatis, vota continuo in corde Moniales habeant , & opere complere fatagant; nec non Regulam. quam professe funt , perseveranter observare contendant,

2. Omnes quetidie ad recitationem Divini Officii conveniant . & mane faltem per hore dimidium orationi mentali . in communi faciende . in Choro etiam vacent . Vespere vero , antequam cubitum eant , propriam confcientiam examinate non negligant.

2. Omnes Moniales juxta præferiptum Venerabilis Servi Dei Innocentii XI. femel faltem per annum decem diebus continuis spiritualia exercitia peragant, & Novitim etiam antequam habitum recipiant, & antequam profellionem emittant.

. Omnem vanitatis umbram effugiant, five in vestibus, five in capillig . five in aliis , que feculi pompas redolent , non clauftri paupertatem , &

afperitatem. 4. Puelle educande in Monasteriis habitus modestos deferant. & quantum .. fieri potest habitibus Monialium conformes .

6. Nemo, fub excomunicationis pana prope Monasterli muros, sive prope Atrium ipfius , vel canendo, vel fonando, vel turpia proferendo, maneat,

aut deambulet, eo fine, ut a Monialibus audietur, aut videatur. 7. Nutlus Sacerdos tam Secularis, quam Regularis, exceptis Confessario, & ordinario Cappellano, in Ecclesiis Monialium Missam celebret, absque

nostra, vel Vicarii nostri licentia in scriptis, sub pæna suspensionis ipso facto incurrenda. 8. Neminem alloquantur tam Professa, quam Novitla, & Educanda, nife

prævia nostra, vel nostri Vicarii licentia, quem in scriptis habere tencatur , quicunque ilias alloqui voluerint ; & qui eam non habuerit , & illas alloqui præfumpferit, excomunicationis penam info facto incur-..., ret, quam nobis refervamus. Excipiuntur conjuncti in gradibus primo. vel fecundo confanguinitatis, & in primo tantum affinitatis; declarantes in candem excomunicationis panam incidere eos, qui alloquentes at--41.

35

nam cum licentia, allam, vel alias, in licentia non comprehenfas, allos quuntur.

9. Confesset i Monialium, quum Clausturam ingrediuntur, urgente necessitate de la cultura de la c

20. Temporibus, quibus ad Moniales concio habetur, Nemo ad crates accedat ad aliquem alloquendum; & Ecclefiæ fores claufæ fint omnino exclu-

fis laiois omnibus, etiam mulieribus.

 Cappellani, vel alii, cum licentia noftra in Ecclefils Monialium quandoque celebrantes, non per hoc licentiam cum lisdem alloquendi habere przeumant. Quod fi loquantur, excomunicationem ipfo facto, nobis refervatam, incurrent.

sa. Moniales omnes, five Chorifte, five Cöverfæ, Novitiæ, Educadæ, & Famulæ, feparatim cubent, in filo quaque lecho, & ubi fieri poteft in filo etiam

duadue ecoteno

183. Sir locus Separatus, in quio Educande noctu cubent, & die morentur; queinadmodum alius identidem pro Novitiis; Or S. Congregationis de creta praeferibiine. Et ufque dum leci ifi non confirmatur, fi adhue non funt confirmati, nec Puelle Educande, nec Novitie recipiantur.

14. Conveniant omnes in Refectorio, five ad prandium, five ad canam, ubi de codem pane, de codem obsonio, de iisdem cibis, comedant omnes;

... & fpiritualis lectio ibidem nullo tempore omittatur.

15. Abfoluto regimine nequeant Abbatiffæ, aut aliæ officiales in exactione crediti Monafterii se amplius immiscres nec Abbatifæ noviter electæ hoc permittant, sub pæna tam istis, quam illis, privationis vocs activa, & passivæ per trieunium.

16. Nullus fit locus vel in Monasterio, vel in Viridario, in quo Moniales alliquem extra claustra constitutum alloqui possint, & fi quis locus hu-

· julmodi inveniatur , illico , & omnino destruatur.

 In Sacsifia, & prope crates nemini permittitur ad prandium, vel ad canam, connedere, fub pena sufpensionis per mensem ab officio Abbattfsis id permittentibus.

18. Procuratores quolibet anno fuæ administrationis computa reddere tenettur, en unitarents partieta, va inut, son exactas selinquese possino, fed in fine anni sota exigencia tanquam facha ipsis computabitur, ac ab eis omnium partierum tanquam exactarum ratio exigettur.

19. Sanctus communitatis studium, tum in victur, tum in vestitu, omnibus commendamus, ut eam vel custodiant, vel reciplant; iisdem proponentes nentes bons ; que communem vitam in clauftris exacte observantibus,

& in terris elargitur Deus . & præparat in Calis.

60. Pro Ecclefits urnadits non licest Monialibus quicquam commodate recipere fine notera, vel Vicarit noteri, licentia; ac earum fimiliter facram upellecitlem fine prefata licentia commodare, sive Abbatifie, for Sacrifie, sit prohibitum. Contravenientes Abbatifie per mensem ab officio fulprendentur. Sacrifie vero officio privabutur.

21. Ratiq dati, & accepti, fingulis menfibus fummario ab Abbatiffa, & ...
Vicaria, recipiatur; quotannis firifitius, & exactius a nobis, feu a per-

fonis a nobis deputatis.

22. SI pro Educandarum alimentis quolibet femestri certa Monasterio pecunia anticipate non solvatur, alimenta Educandis non præstentur; quinimmo ad suos lilico remittantur, nobis prius consultis. Abbatisæ contravenientes ad nostrum arbitrium punientur.

23. Monasterii januz no aperiantur pro colloquiis, aut ad introduceda ea, que per rotas introduci possunt ; sed tantum ex caussa necessaria; nec ante

Solis ortum, nec post ejus occasum.

34. Fenefiellis, tam pro Confessione, quam pro Communione, deputatis, ad fermones coferedos Monjales no abutatur, su excomunicationis pana, 25. Tempore Quadragessima, & Adventus, crates non aperiantur, nec pati-

ter diebus facra communionis , prafertim de mane .

26. Nulla Monialis ad prandium, vel ad canam, aliquid praparet culcunque five propinque, five non, extra claufira existenti i Infirmis tamen permittimus aliquid praparati.

37. Per Vicariam administratio commestibilium intra Monasterium fat, & ab ca ratio Abbatista reddatur.

 Exigant vitalitis, nec illa conjunctis relinquere poffint, quum res fine Monafterii; juxta edictum a nobis factum.

29, Libros non habeant, nili pios, & de spiritu tractantes; & in hoc Confes-

30. In iis, que a nobis flatutis non opponuntur, contenta in Synode D.Fill, confirmamus.

# INSTANTIA. Pro dimittenda fecunda Seffione.

Illuftriffime , & Reverendiffime Pater , & Domine,

UlA pro al orum decretorum publicatione pro pratient die tempus ao fufficit; tideo pro hijus fecunda «Belionis fine, & dimiffione, & pro allorum decretorum publicatione pro craftina die in tertia Selfone, ego Laurentius Amodeo, Canonicus Pamicus Permotor, humiliter, ac reverenter infte, Illustriffumu Donnius repondit, Plaest.

Secretarius police Synodi fequens de Sellione tertia , de mandato Illustriffi-

mi Domini , legit Decretum.

Decernimus, è udicamus fequentem Seffionem qua rertis erit, fore craftina
die de mane quæ erit huius menfis vigefima, hora undecima, celebrandam.

FINIS SECUNDÆ SESSIONIS.

# SESSIO III.

Dik vigefima Augusti , de mane , hora undecima , ad Cathedrelom Ecclejam Oppidensem convenerunt omnes , associantes illustrissimum a Reverendissimum Dominum , pro tertia Sessione celebranda ; ubl its omnabus rise gestis , que in Romano Pontificali practeribuntur , Synodi Promotor , pro aliorum Decretorum publicatione , se institi e .

# Pro aliorum Decretorum publicatione.

Illustriffime , & Reverendiffime Pater, & Domine.

U Talia decreta, que elapfa die, ob temporis angultias, publicarl non concursuit, ad mijorem Clert, & Populi tui, dicipiniam, & reformationem, publicarl facias hac die per Synodi Secretarium, ego Laurenitus Amodeo, Canoicus Penitentiarius, & Synodi Promotor, humiliter rogo, ae reverenter infle

Illustriffimus Dominus respondit : Publicari mandamus .

Tunc Secretarius accessit, ut heri, ad Episcopi sedem, & genusiexur, ab eo alia Decreta Synodalia accepit, & osculata ejus manu, eadem clara, & intelligibili voce; è suggestu sic legere incapit.

## C A P O T L. De Sacramento Baptismi:

- S Ummopere fatagant Parochi tante neceffitatis Sacramentum quantocius infantibus minifirare i Populumque moneani, ut recensier natos quampriman ad idem fulcipiendum in Ecclefam deferant. Quod fi elaplo octavo ab ortu die non detulerint, Parentes excomunicationis panam incurrent
- Ni Parochorum, vel OEconomorum negligentia, vel culpa, aliquir Infans fine Baptifmi fusceptione moriatur, præter alias pænas ad nostrum arbitrium, fuspensionis etiam a Divinis ipso facto subjaceant pænæ.
- Obstetrices, absque mortis periculo, Infantes non baptizent. Eas autem Vicarius noster generalis examinare in S. Vistationis acu, vel alias, & antequam id muneris suscipiant, & earundem sidei professionem suscipere habeat.
- In Ecclesis tantum, ubi fons baptismalis habetur, & in eis nonnisi orto
  jam Sole, de mane, & de sero, ante vigesimam quartam horam, niss
  urgens necessitas aliter suadeat, baptismus ministretur.
- Baptizatus domi ob necessitatem, si supervixerit, ad Ecclessam deducatur, ibique a Parocho ceremoniæ tantum adhibeantur, prævio prius examine de forma, materia, & modo, quibus baptismus collatus suerit.
- 6. Parochi statim post Baptismum collatum annotent diem , quo infans baptizatus suit , ejusdem nomen, & cognomen, ac ctiam Parentum , & Patri-

Patrinorum , nomina , & cognomina.

7. A Patrini munere repellantur excomunicati, vel interdicti, infames, & norotte flagitiofi, rudimenta Fidei ignorantes, nondum confirmati, & quatutordectim annis minores natu. Nec ad finem inhoneta "compiecici, vel nutriendi, vel occultandi , Comparres, & Commatres , qui fales non futt, youcari audeant, fulb penis nobis bene vifit.

Collato Baptifino injungant Parochi Parentibus, vel Nutricibus, ne Infantes, antequam primum annum exploverint, fecum in fuomes lecto jacere faciant, fub excomunicationis pæna ipfo facto incurrenda, fi eam

ob cauffam ipfius Infantis fuffocatio fubfecuta fuerit.

Nomen famper attuijus Sancti in Baptifmo Infantibus imponant Parochi, nee quicquam ob hujufmodi Sacramenti administrationem exigere au-

tro. Infantes expositi sub conditione baptizentur, etiam si cum schedula tefirmoniali de collato Baptismo reperti suerint.

# (Nullus Parochus alterius Parochiæ Infantem, fine proprii Parochi licentia,

13. Per seipsos Porochi hoc Sacramentum administrare nec graventur, nec erubescant; exemplo etiam nostro, qui Sabatho majoris hebdo mada,

Sabatho ante Pentecoften, præfertim, illud ipfum o n.nibus Infaniebus, duplici illa hebdomada natis, adminiftramus; quod quidem, ultra Ecclefafticos Ritus, ab exemplo etiam Janétifimi Domini noftri Benediéti XIII. didicimus.

# CAPUT II.

1. A Dulti ad hoc Sacramentum non accedat, nifi facta prius peccatorum funcione ad de la confessione ad de la confessione administrativa de la confessione administrativa de la confessione administrativa de la confessione della c

2. Patrini casdem habeant conditiones, quas quum de Sacramento Baptifmi diximus. Procuratores vero, qui prius in actis procurationis manda-

tum non prefentaverint, non admittantur.

g. Viti viros , famiuse autem faminas , fufcipiant; pluresquam duo, eadem die, abique noftra licentia , non fufcipiantur; & Patrini fint demper majores natu confirmandis. Patrini taudem, qui fuerunt in Baptifmo , ildem lo Confirmatione non fint.

 Liber pro confirmatis a Sacrifta bene afferwatus habeatur, & in eo diftinen nomina, & cognomina, Confirmatorum, & Patrinorum, ad eodem "Sacrifta", vel a Parocho, deferibantur.

 Parochi curent omnino, ne pueri infirmi, hoc Sacramento privati, in Civitate, ubi nos præfentes firmus, ex hac vita difeedant; unde cum morbo gravati fuerint nos certiores faciant, ut illos confirmare poffi-

mus ; fub penis ad noftrum arbitrium.

6. Qui adulti uon confirmati, & ter admoniti Confirmationis Sacramentum
fucinero centuata, vel ob precundiam , vel ob necliocatiam exponut-

inscipere renuunt, vel ob verecundiam, vel ob negligentiam, excomunicationis panam incurrent.

7. Sal-

7. Saltem ad quintum mtatis annum, qui confirmari voluerint, pervenerine. 8. Schedulam deferant confirmandi , in qua Parochus describat nomen . & cognomen, cujuslibet ipforum, & quod Fidei rudimenta calleat.

9. Ecclelialtici Patrini munus non fuscipiant , abique licentia nostra. & Re-

gulares fine proprii Superioris permissione.

10. Parochi , antequam a nobis hoc Sacramentum administretur , doctant plebem firem dignitatem ipfius , utilitatem , & reverentiam , qua ad illud fufcipiendum accedere oportet.

## CAPUT ... III. De Augustissimo Eucharistia Sacramento. .....

RCA, vel Custodia, ut dicitur, ubi Christi Corpus, pixide inchifum afferyatur, oftiolum habeat, fera fatisforti claufum, & clavi. vel argentea, vel faltem auro illita. In eadem, nec facta Olea, nec Re-1 liquia; afferventur . Duz ibidem Pixides habeantur argentez, ut quum una ad infirmos defertur, altera femper in Custedia fidelium veneratioul remaneat. In eadem fit quoque continuo corporale mundum, in quo Pixides collocentur. Conopea fint albi coloris, quemadmodum omnia, quæ Sacramento Eucharistiæ deserviunt ...

2. Particulæ æftatis tempore qualibet hebdomada , hyemis vero intra ter minum decem dierum, a Parocho renoventur, fub pena Carolenorum quindecim; quam pænam incurret etiam Sacrifta , fi negligens fuerit circa lampadis lumen , quod die noctuque ante custodiam ardere debet.

3. In Parochialibus, & conventualibus Regularium utriulque Sexus, Ecclefiis tantum Sacrofancta Euchariftia affervetur; nec alibi, nifi force ex peculiari privilegio, quod nobis constare debet authenticà. Ubique tamen mundities, & nitor, in Custodia, in Pixide, in Corporalibus, aliifque Sacre Eucharistie affervationi deservietibus sedulo procuretur.

. . Ecclefiaftici omnes ante Tabernaculum transeuntes , uno faltem genu fles ctant ; quando vero publice fuerit expositum Sacramentum , ambobus genibus flectant, & capue magna reverentia, ac devotione inclinent. Seculares etiam five Mares, five Famina, ante Sacramentum publice expolitum, nec federe habeant, nec deambulare, nec stare, vertentes Altari terga, nec uno tantum genu flectere.

5. Presbyteri , ob justum impedimentum non celebrantes , & alii in majoribus ordinati, omnibus Dominicis diebus, aliifque follemnioribus festis,

communicent ; fub pænis ad noftrum arbitrium.

6. Pro communicandis Ægrotis Sacrum Visticum non nife a proprio Parocho deferatur, quum legitimum non adut impedimentum, fub fuspen-

7. Detur prius folitum Campenæ fignum, quando Viaticum est deserendum ad Infirmos ; præcedentibus luminaribus , quorum quatuor faltem fint cum lanternis, deferatur, ac campanula, a Procuratore facienda. Parochus fuperpellicio fit indutus cum Pluviali, aut faltem Stola; fubtus buldachinum , feu umbellam albi coloris , incedat ; & majori quo decet decore.

decore , sut reverentia , Sucramentum deferat , Pialmos , & Hyinnos , decore , sut reverentia , Sucramentum deferat , Pialmos , & Hyinnos , decore canendo . Interim Ecclefia; Campanæ ad fonum letitiæ pulfentur; & in Ecclefiam reverius Parochus Populum ad N.Eucharitia alfociationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , a Summis Pontificibus conceficiationem adhorteur , & indulgentias , &

fas, publicet.

Poff Pachæ oftavam Parochi omnes deferant ad nos nomina illorum, qui eo tempore non communicaverint; curent autem, ut eodem tempore ægrotos. & carceribus mancipatos, hujus divini epuli participes faciant.

 Pueri ad hoc Sacrum Convivium, fine proprii Parochi facultate, nullatenus accedere incipiäs; ipfös vero ab lisdem Parochis, erudiri, ac de carlestis hujus alimoniæ excellentia, & virtute, examinari, oportet.

30. Concubinati i, publica Meretrices, Ufurari manifeli, oblinati alearum lufores, blafpiemi , excomunicati , inerdičit , decimas non foliar quum poffinir, & aliti hujus generis , ae notorio feelere famoli, nifi confiet ad bonum frugem fitos mores reduxiffe, modeltis modis ab hac facra menla scenatur omnino.

§1. Nemiai liceat, abique nofira licentia expressa, neque etiam ex causa publica, Sanctissimam Eucharistiam palam fidelibus adoranda exponere. Que fan prohibitoi, & Parochos, & Regulares, juxta Sacre Congregationis Decreta, ligat. Pro caussa vero privata permiteitur folum pris tabernaculum aperire; ita ut hostia inde non extrahatur, nec possiti videri.

32. Regulares omnes, nullo Ordine excepto, ac Seculares Clerici, quicunque, ad follemnem proceffionem in fello Corporis Christi conveniant omnino; à qualibet Dominica tertia, aut alia cuiusibet mentis, per Ecclefiz ambitum convenientibus omnibus Ecclefiaficis, Sacra Eucharitità deferatur.

33. Infittuatur Confraternitas Sanctifimi Corporis Christi in unaquaque Parochia, si non est crecta; & Archiconfraternitati Roma aggregetur.

Parochia, it non elt erecta; or Archicontraterment rooma aggregatus

14 Tempus pafchale in hac noftra Diocefi currit a Dominica Palmarum,

ufque ad Dominicam in albis inclusive; quo tempore præcepto Communionis fideles omnes satisfaciant; justis tamen de caussis nobis refer-

vamus hoc tempus prorogare.

15. Hoftias confecrandas non deferant, nee mittant Sacriftæ in manibus ad Attare, fed intra capfuias, fub pæna in Synodo D. Fili præferipta.

16. Clavem Arca, in qua est repositum Christi Corpus in sepulchro, in Cathedrali retineat Thesaurarius, in alus vero Diocesis Iocis Parochus, nullibi auten lactus, cujusvis sit dignitatis, sub pana, quam D. Filli in sus Synodo exavit.

17. Mulieres noctu facrum Viaticum non affocient sub pænis Interdicti ab Ecclesia.

 Non fat publica Sanctifime Eucharitite expositio, nis faltern in illa Ecclesa, in qua exponitur, sint qui uquaginta laici, sive mares sive famina, & octo Ecclisaltici facris vestibus indust.

19. Sepulchra in die Cænge Domini fiant tantum in illis Ecclefiis , in quibus

41

Sanchifimum Sacramentum affervatur per totum anni circulum.
20. In fepulchiis nihil profanum, fuperstituolum, idiculum, aut representetur, aut siat, sub pana interdicti Ecclesiarum, etiam Regularium;

### C A P V T IV. De Sacrofunito Miße Sacrificio.

 N Ullus Sacerdos audeat, vel ante auroram, vel post meridiem, celebrare, sub pænis ac censuris arbitrio nostro instigendis. Excipitur tamen follemnis Missa Sacratissimo noctis Domini Nativitatis tantum.

23 Qualiber Beneficiatus die illius Sancti, cujus est titulus sui Beneficii, vel celebrar saciat, sestum in co Altari, sive Ecclesia, sui Beneficii; vel sectessa direta sucrit, su ca, in qua illud onus, seu beneficium, translatum sucrit.

3. Sub suspensionis pena mullus Sacerdos in privatis domi bir aut oratoriis;

ı

a nobis non confirmatis, vel fulpentis, celebret, aut in Ecclefiis dirutis, & campefiribus, offilo, & fenetitis, carentibus.

A. In Altari abella gloria carente, vel cum miffale fine canone, aut abfaue

aliqua parte canonis, nemo celebret, sub suspensionis pæna.
5. Fæminæ ita prope Altare non accedant, ut ex earum aspectu turbari pos-

fit ullo modo Sacerdos in Misse celebratione.

6. Sub pænis ad nostrum arbitrium Sacrista nemini celebrare permittat.

quando follemnis Miffa per nos cantatur.

7. In Millis privatis nullo modo Sacerdotes permittant Calicis abstertionem; & compositionem a ministro, sive clerico, fieri, qui missa infervierit; fed per scipsos id celebrantes faciant.

 Misse in illis Ecclesits, & Altaribus celebrandæ funt, quibus a piis disponentibus cum determinatione addicts fuerunt; prout Sacra Congregatio Concilji declaravit. In Misse adhibeantur candelæ usque ad sinem Misse duraturæ, sub panis ad nostrum arbitrium.

 Sacerdotes ad celebrationem e Sacristia exeuntes, pileolum sub byreto non deferant. E byretum supra Altare no reponant, nec reponere faciat.

10. Pueruli Missis non inserviant, nec discalceati, laceri, & homunciones; fatis enim ab istis Mysterii altissimi venerationi detrahitur.

3 2 . Sacerdotes omnes pafim Miffæ ceremonias legant, & eas adamuffim obfervare fludeant , fub pænis ad noftrum arbitrium.
 5 2 . In Ara maxima noftræ Cathedralis , nemo Miffæ , etlam privatæ, infer-

viat, qui non fit clericus, & fuperpellicio indutus. 13. Intra illorum Altarium fepta, qua repagulia continentur, dum Miffa

h3. Intra illorum Altarium lepta, qua repagulia continentur, dum Miffar facificium celebratur, mulires non ingrediantur; ful pana Sacerdotibus celebrantibus, & non impedientibus, nobis bene vifa.

34. Nullus Sacerdos celebret in Altari, fub quo feit defunctorum corpora effe fepulta, fub fufpenfionis pana ipfo facto incurrenda.

b5. Citra peccatum mortale nullus Sacerdos potest Eleemosinam manualem pro Missa celebranda accipere, eamque per alium celebrare, retenta fibă ejusdem Eleemosina portione.
K
16. 5216. Sacerdos Miffam celebrans citius tempore quadrantis hore, ex communi D. D, fententia peccat mortaliter; citius vero tempore tertia partis horæ peccat venialiter.

17. In Sacriftiis, Miffarum tempore, quodlibet multiloquium, quivis rumor , quævis immodestia , prohibetur ; & Sacristis sub pæna pecunia-

ria hoc fummopere inculcatur.

18. In Missis, que cum paramentis nigris celebrantur, non est administranda Eucharistia, nec cum il sdem paramentis extra Missam.

19. In Altaribus , in quibus celebratur , fit Crux cum imagine Crucifixi ;

etiamfi Altare Chrifto , in Cruce confixo , fit dicatum. 20. Cum ex Sacrorum Rituum Congregatione fola brevitas non reputetur caussa rationabilis recedendi a Missa currente; ideo reprehensibiles lunt, qui cauffa brevitatis dicunt Miffam de requie.

21. Super Altare, in quo est expositum Sacramentum, debet coliocari etia

Crux cum imagine Crucifixi, quando in eo celebratur.

22. Administratio Euchariftiæ fieri debet post sumptionem sauguinis a Sacerdote celebrante, non vero ante, vel post Missam; & secularibus, sive maribus, five fæminis, intra Presbyterium non conferatur, fed tantum in Cancellis, que propterea ante Aram maximam funt constituta.

23. Hortamur Populos, ut in diebus faltem dominicis in propria parochiala Ecclefia Missa audiat, ut a proprio Parocho salutis monita audire possint.

24. In qualibet parochiali Ecclesia Dominicis, & festis diebus Missa a Parochis celebretur, que pro Populo est applicanda, ut facta Congregatio Concilii declaravit, & ad eam omnes Ecclesiastici convenire debent, tuna ex noftræ Diæcesis consuetudine , tum ex cujusibet Clerici, illi Eccle fiæ in prima fua ordinatione affixione.

24. Nemo in Altari , in quo nos in Pontificalibus celebravimus , poterit , abique nostra licentia, celebrare,

## CAPUT De Sacramento Panitentia.

Ulierum ,ac Puerorum , Confessiones in Ecclesiis tantum in cont feffionalibus audiantur, & quidem per ferreas, aut ftamneas, non vero ligneas, crates, nec ante claram auroram, nec post Solis occasium. Contravenientes suspensionis a confessionibus audiedis panam incurret. 2. Mulierum agrotantium confessiones , sub eadem suspensionis pana , in domibus ipfarum , aperto femper cubiculi oftio, itaut tam mulier ipfa,

quam confessarius, ab omnibus prospici queant, audiantur.

3. Confessariis omnibus, tam Secularibus, quam Regularibus, adimimus facultatem, & ademptem effe præfenti Conftitutione fancimus, pro illa vice audiendi, & facramentaliter abfolvendi, ilias perfonas, five fæminas, five mares, in confessione, cum quibus, utcunque, & quomodolibet, ipli impudice versati , aut commaculati fuerint ; Quod fi Parochi in tam acre facinus , quod nefas eft cogitare , inciderint , late fententie excomunicationem , nobis refervatam, incurrent.

4.Omnis

4 Omnis humani lucri fufpicio procul a conteffariis habeatur; unde fub pana fufpenfionis ab audiendis confeffionibus, eo i pfo incurrenda, confeffariis pracejutur tam Sceularibus, qui ne Regularibus, ne a Panitentibus, cauffa, & intuitu confeffionis, quicquam petant, five verbis, five fignis, vel exigant, ne facramentalis quidem fatisfactionis, nomine, aut pro Miffarum celebratione.

5. Quilliète confessaries pagellam cassum refervatorum, tam a Nede Apostolica, quam a noble, seme faltem in mense legre non usegligat, superquo illorum conscientiam oneramus; & in illis consessionaliste, in quibus prestas pagella siña ano el, consessiona consistence non audes; Non absolvat qui literas alienas a Tabellariis, vulgo della Posta, o da Gerrieri della Posta sine llorum mandaco, quibus driigunur, audem accipere, vel occultare, vel aperire, sine nostra licentia; quod & allis quoque consessario problemus.

Caveant Confessaria, etiam Parochi, suis Pænitentibus limitare ad alios
confessaria accessum, sub excomunicationis pæna.

 Confessarii , qui sciunt suos pænitentes ab aliis confessariis fuisse in confessione soliicitatos , cos moneant de obligatione revelandi confessarium follicitantem ; & st non monuerint , suspensionis penam incurrent.

 Curent Parochi, ut quotquot in fua Parochia ad annos diferetionis pervenerint, confeientiam fuam facra Confeffione repurgare nou omittant; ac in fuis feflivis exhortationibus ad Populum frequenter hujus Sacramenti necessitatem omnibus inculcent.

 Núlias, & invalidas declaramus confeffiones, quas confeffaril excipiunt elapfo tempore, pro quo illis facultas ad confeffiones audiendas a nobis conceffa eft.

ite. Si qui Parochi, vel OEconomi, animarum curam prius habitam quacunque ex causa exercere destiterint, nisi novam a nobis confessiones audiendi facultatem obtinuerint, Sacramentum Panitentia nullatenua administrare valebuut:

11. Regulares Confessarii munus exercere volentes, nifi nobis prius offerant Superiorum suorum ad noc munus obeundum necessariam facultatem in scriptis, ad examen non admittantur.

 Quicunque Confessarii prorogationem non obtinebunt, nis fidem offerent, se per dies decem exercitiis spiritualibus vacasse, quod etiam pro-Regularibus observabitur.

13. Confessiones in Ecclesis in habitu Chorali excipiantur, etiam si pro Viris extra confessionale audiantur.

34. Nullus Confessarius, cujuscunque privilegii pratextu, a reservatis, sive Summo Pontifici, sive nobis, absolvere audeat, sub pena suspensionia a Confessionibus audiendia ipso sacto, & absque alia declaratione, incurrenda.

15: Si alicul Penitenti ab uno Confessatio absolutio suit denegata, Confessatius alter, ad quem Penitens accesserie, examines intra se caussandiligenter, & non absolute, mis mattura, & oute comporerie, injuste absolutionem suisse ultimate and control of the control of the

16. Peniteutes non accedant ad confessarium cum armis,neque cum illis que dicunt ad personæ ornatum spectare ; eosque confessarii non admittant.

17. Neque admittant Mulieres nuda bracchia , pectus , & fcapulas , deferentes, aut in capitibus habentes byrethos, quos in Ecclelia retinere non licet .

18. Paschale præceptum adimplentes Pænitentes proprio Parocho confiteantur, aut faltem ab eodem, vel a nobis,licentiam petant alium adeun-

di confessarium , ut S. Congregatio declaravit.

19. Peccatores publici, & præcipue Concubinarii, non absolvantur, nisi dimissa concubina, nec etiam occulti propter liberam, non necessariam, proximam peccaudi occasionem, & qui a Populo Concubinarius putatur . quamvis revera non fit . nifi fcandalum tollat . neque abfolyatur.

20. Quando Sanctiffimum Euchariftia Sacramentum miniftratur.vel quando Missa celebratur , confessiones , quamvis brevissima, nec sub pretextu reconciliationis, a celebrante, vel ministrante, recipiantur.

21. NePenitentium peccata a circumstantibus audiantur, consessarii eos.qui confiteri volunt, longe a confessionalibus expectare faciant; & illoru m qui noluerint , confessiones pro illa vice non excipiant .

22. Non abiolvant Confessarii Panitentes , qui nesciunt mysteria . que funt credenda explicite, fub necessitate medii ; & actus fidei , fpei , charita-

tis . & doloris , elicere ignorant ; fub pænis nobis bene vilis . 21. Si Confessarius sciat peccatum , quod Panitens cum illo non confitetur.

& sciat idem alteri Consessario in Sacramentali confessione non alseruisse , Panitentem de illo interroget , ac pro sua conscientia se gerat. 24. Confessarii Panitentes non interrogent de eo, quod forsan ignorant; hac

enim imprudentia potissimum fit,ut ibi peccata Panitentes difcant, ubt peccata deflere debuiffent.

35. Cum recidivis , habitualiter peccantibus , proximam occasionem non relinquentibus, Confessarii conuiventiam non faciant ; sed serio advertant quando, quibus, & quomodo, abfolutio fit conferenda, neganda, vel differenda.

# C A. P 0 7

De Sacramento Extrema Unflionis. 1. IN Ecclefia , & quantum fierl poteft , prope Altare , in quo Sanctiffi-

mum Eucharistiæ Sacramentum affervatur, a cornu Evangelii , in loco visibili, & deceuti, sacrum Oleum custodiatur, & cum inscriptione in exteriori parte : Oleum Infirmorum; fores autem fint firmiter obferatæ. Intus vero affervetur in vafe argenteo, vei stamneo, cum gosfypio, feu bombace.

2. Intra thecam, feu burfam, fericam violacei coloris vas ipfum ad Infirmos deducatur; & theca ad collum pendeat, quum ob imminens mortis pe-

ricuium fimul cum Sancta Euchariftia deferri contigerit.

3. Solus Sacerdos est hujus Sacramenti minister., & ideo nemo non Sacerdos in hoc fe ingerat, fub panis in facris Canonibus conftitutis; Administreministretur cum Superpellicio, & Stola, a solis Parochis, & ipsis legitime impeditis, ab alio Sacerdote, de ipsorum tamen, licentia.

 Partes goßypii, Sacro Oleo delibutæ, postquam infirmus unctus suerit, in domo infirmi non remaneant, sed ad Ecclesiam deferantur, ut postqua combusta sucrint, ipsarum cineres Sacratio immittantura.

 Quacunque hora, etiam noctis tempore, vocati Parochi fuerint ad hujus Sacramenti ministrationem, nulla interposita mora, sub suspensionis pena, ad illud ministrandum accedere teneantur.

6. Morte damnatis, pugnam ingredientibus, navigationem fuscepturis, perpetuo furiolis, & amentibus, mulieribus in actuali partu laborantibus ; pueris rationis ufu caretibus, adultis, excomunicatis, vel in manifello mortali degentibus, abor Sacramentum nullatenus adminifiretur.

 Parochi fapius Infirmos vifitent fuæ Parochiæ, ut cognofcant, quando eis hoc Sacramentum miniftrare debeant, ne allter eveniat, quod vel fine neceffitate miniftretur, vel fine Sacramento Infirmi morianturi; quod utrunque, punis ad noftrum arbitrium, contra ipfos punientur.

Ubi necessitas no urget nullo modo administrent Parochi hoc Sacramentum præsente Augustissmo Eucharistias Sacramento, ad irreverentiam eviatandam unde prius Sanctissimam Eucharissma de Ecclesiam deferat, & delinde ad Infirmos extremam Unctionem iisdem ministraturi accedit.

 Ministretur boc Sacramentum Infirmis, dürationis sunt compotes; quod si Parochi culpa secus evenerit, pæna decem librarum ceræ albæ elaborato punietur.

to. In cadem infirmitate, etfi diuturna, Sacramentum hoc femel administretur. Et fi illa cessaverit, & alia supervenerit; iterari absque dubio poterit.

Regulares non habentes curam animarum folis Religiofis fuorum Ordinum, & illis, qui funt in Monafterlo actualiter de familia, hoc. Sacrametum ministrare possum, i salios ungere prassumplerint, excomunicationem, Sedi Apotlolica refervatam, ipso sacto incurrent.

 Instruant Parochi Insirmos de hujus Sacramenti efficacia, & de ejusdem effectibus, antequam ipsos ungant; eosque excitare non negligant ad actus

fidei, ipei, & charitatis, & contritionis.

5.3. Ultimus cujufunque loci hujus Direcefis Jacerdos feria quinta in Cena Domini facra Olea recepturus ad nottam Cathedralen accedat, portans facra Vafcula, faltem flamnea, munda, capacia, & non timofa, in arcula fera ferrea obferata, quoz Oleorum difficia minicripitonem in operculia a parte exteriori habeant. Is autem, quum facra defert Olea, Juperpellicio, & Yoda, fit indutus, cui alter lumen in lanterna defertaty pedibus in locum ingrediatur, ubi omnes de Clero eum excipiant, & proceffionaliter ad Eccléam comitentu.

Sacris Oleis novis receptis, statim Parochi vetera comburant in lampa.
 de, quæ ante Sanctissimam Eucharistiam ardet, & gossypium in Sacra-

rio plane exuratur.

15. Denum omnia, quæ in Rituali Romano de hoc Sacramento adminifirando continentur, Parochi exequantur, fub pænis nobis bene viis . L L CA-

- D Ordines minores, ctiam, ad primam Clericalem Tonfuram, nemo admittatur, qui per decem dies spiritualia exercitia, sub idoneo spiritus Magistro, a nobis assignando, in loco separato, non peregerit.
- 3. Ad Ordines vero facros nec etiam admittetur, qui ultra exercitia facienda in Ordinis susceptione, annualia exercitia non fecerit.

 Scientes Ordinandorum legitimum aliquod impedimentum, omnino revelare teneantur, fub excomunicationis pena.

4. Ordinandi ante mentem ad nostrum Episcopium accedant, ut nobis se offerant abque alia, quam suorum meritorum, comendations & postquam a nostra Curia necessaria documenta opportuno tempore recepta suerint, recto ordine a nobis, & a nostris Examinatoribus, examini subjectentur.

5. Duppostorum patrimoniorum fraudes omnino tollautur; ideo tam conflittuens patrimonium, quam illei nciujus gratiam conflituitur, juraer teneantur, petrimonium effe verum, non fictum, nec finulatum, vel patione allacijus refli turionis, feu retroceffionis bonocum, obnoxium, quo juramento non præfito, perinde fit ac fi nullum patrimonium fuerte conflituum. Qui cum fraudolento patrimoulo ordinati fuerint, ipfo fa-Bo futpensionem, vel excomunicationem respective, nobis refervatam, incurrent.

 Ordinati ad titulum Patrimonii, jurabunt infuper, fe patrimonium, nec in totum, nec in partem, alienaturos, ceffuros, vel in dotem c onfanguineis, aut affinibus, daturos; vel aliud pro alio fubrogaturos, abfque

nostra facultate, sub pauis tam juris, quam nostri arbitrij.

7. Quum ad primam Tonfuram quis aspirat, feripurus, patrimonitum predictum, vel æquivalens beneficium, concernentes, omnino perfectus proferre debet; & ante fusceptionem Subdisconatus, Diaconatus, & Saccrdotti, authentica afferat documenta, indicantia possessionem jam ceptam, acque fuedium infus effectivam in annis singuilis perceptionem.

6. Cum ex preteritis Synodis hujus discess petrimonium trecentorum ducatorum debete effe proprietatis, & fruchtum ducatorum triginta annuorum; yollumus ut infra hanc summam constituti non positi; nee etiem supra, quando qualius persons juxta proportionem fanguinis, domus, & frattum storum portionis, jid non exceptit.

 Promovendi ad minores Ordines fidem Præceptoris juratam habere debent uon folum de habilitate, fed etiam de continuatione gymnafio, feu lite-

rarum studio, præstita.

io. Canere gregoriano cantu omnino difeant omnes Glerici, & quum voluerint ad minores, vel majores Ordines, promoveri, juratam fidem habe-

re debebunt de hujuscemodi cantus peritia.

31. Bulla, quæ incipit Specalatores, fanchæ mem. Innocentii XII. fervetur omnino in omnibus, & fingulls partibus fuist staut nemo alienæ Diœcefis, nec feho familiaritats, nec fallo beneficii, titulo, nec fine proprii Ordinarii testimonialibus literis ad hunc esfectum, ordinetur.

£2:

as Antequam Clericali tonfura initientur , licentiam habitus Ecclefiaftici de; ferendi habere debeant omnes promovendi ; quam tamen non habebunt; nisi requisita habere constiterit.

22. Requifita enumerantur : Testimonium scilicet a Curia laica . non effe inquifitos , & nec obnoxios Universitatis ratlociniis; testimonium infuper de atate, & de legitimis natalibus, a proprio Parocho; testimonium quoque, quod alios fratres habeant, qui univerfalia pondera fubeant.

M4. In promotione cujuslibet ad primam tonfuram in noftra Cathedralis vale vis . & proprim etiam Parochim , affigatur edictum , in quo bona pro patrimonio affignata fint descripta , & nomina insuper , & cognomi na, donantium fint polita, ad hoc ut veritas patrimoniorum magis elucelcat.

us. Migistratus municipales locorum fi in patrimoniis affiguandis fraudatos fe intelligant, compareant coram nobis, quia, juxta literarum tenerem

Sacrae Congregationis, de justitia providebitur.

16. Literas dimifforias ad primam Tonfuram, aut ad minores vel majores Ore dines, nobis absentibus, nemini noster Vicarius generalis, absque foe-

ciali facultate a nobis habita, expediat.

47. Quicunque dederit , vel pecuniam , aut aliam rem pretio estimabilem, vel tacite , vel expresse , aut quomodolibet promiferit , immediate, vel mediate . ad hoc ut ipfe , vel Filius fuus, Frater, confanguineus, affinis, aut amicus , aut quivis alius , prima tonfura , vel minoribus, aut majoribus. Ordinibus inligniatur, tam is , qui tradidit , quam qui acceperit , fecuto effectu , excomunicationem late fententie, Sedi Apoltolice refervatam . incurrent.

18. Ab Ordinum fusceptione arcendl funt illegitimi , Neophiti . corpore vitiati . infiguiter deformes . epileptici . amentes, fervi infames . ufurarii. perjuri , criminofi , follem niter panitentes , ebriofi , abstemii, impudici. minores natu , rudes , & ignari , laph in fide , peregrini , & ignoti , bigami , irregulares , censuris ligati , ratio iniis obligati , non confirmati ... conjugati, energumeni, milites, non examinati, & probati, Judices in Criminalibus , & promoti per faltum.

19: Principum literas commendatitias non exhibeant nobis, qui ad Ordines promoveri volunt ; & fi exhibuerint , ex hoc præfertim repellentur.

20. Ad Sacerdotium promoti Missam non celebrent, nisi prius a Canonico Caremoniarum Magistro examinati , & approbati suerint, & a nobis facultatem celebrandi , gratis donandam, non obtinuerint . Interim confira mamus cetera hic non expressa, que in Synodis D. Fili & D. Diani continentur.

#### CAPUT VIII.

De Sacramento Matrimonis?

1. D Arochi nunquam matrimonii Sacramento celebrando affiftant . nifi diurnis , & matutinis , tantum horis; nec nife per penitentie , & Euchariftiæ Sacramenta præparatos ad matrimonium contrahendum S ponfos admittant ; quibus polt Miffam, in corum præfentia celebratam , bededictionem etiam dare tencantur,

- Debitæ denunciationes non fiant, nobis, vel Vicario nostro generali, ia consultis; & nis utriusque Sponis sedulo voluntas prius perquiratur, & plene liber in itsdem assensiement.
- Tam verum impedimentum nou revelantes, quam falfium malitiofe opponentes, excomunicationis penam ipfo facto, & nobis refervatam, incurrent.
- 4. Nemo non confirmatus, & qui Confirmationis fidem non præfentaverit, ad Matrimonium contrahendum, admittatur.
- Examinentur contrahentes a Parochis de principalioribus fide; rudimentis, nempe Oratione dominica, Salutatione angelica, Symbolo Apottolorum, Præceptis Decalogi , & Eccleias Sacramentorum numero , & de San-
  - Freepus December 3. Recommendation of the control o
- Eadem die, qua matrimonium celebratum fuerit, Parochus accurate in libro deferibat nomina, & cognomina conjugum, ac tellium, qui præfentes fuerunt, ac corum Patriam.
- 3. Sponfi, qui matrimonium s've consumaverint, antequam contraxerint, si-ve per frequentationem domus Sponse, indebitæ conversationis suspicionem dederint, pænsis, a jure permissis, juxta Synodium D. Fili, punientur. Parochi vero sidem juramento roborstam super hac re in actis exhibicant.
- Nemo uxoratus, fub excomunicationis pæna, vel ab Uxore Vir, vel Uxor a Viro, feparare fe audeat, & quoad habitationem, & quoad Thorum abfaue legitima cauffa, prius a nobis examinanda, & approbanda.
- 9. Parochi Adulteros, & Adulteras omnes sum Parochim, sub suspensionis prena, nobis revelare teneantur, ad hoc ut contra illos opportuna remedia
- No. Nemo nifi Parochus, vel alius Presbyter, de nostra licentia tamen, ad hoc Sacramentum affishere positi; si in actu conjunctionis matrimonii duo faitem testes side digni presentes adsint.
- 5 1. Decreta Sanctiffime Romana, & universalis Inquificionis, edita anno 1670. ferventur, tam in Matrimoniis exterorum, quam Civium; & pro laboribus in Curia folvendis taxa Innocentiana fervetur.
- is. Nifi a proprio Parocho contrahentium tribus diebus dominicis, aut festivis, in utriusque sponsi Parochia inter Missaum sollemnia ter matrimonium denuncietur, nullum matrimonium contrahi poste declaramus.
- 33. Fiant denuo denunciationes, si post illas factas, duo menses elapsi suerint, & ab ultima denunciatione nonisi elapso vigintiquatuor horarum spatio.
- 14. Pro matrimonio contrahendo ætas Marum fit annorum quatuoniecim copleta, & fæminarum duodecim etiam completa. Sponis fenibus, vel viduis, irrifiones non fiant, nec poma, aut mala aurea, ad injuriam immittantur.
- as. Adventus, & Quadragelima, tempore non est prohibitum matrimonium, fed

16. Contrahentes mateimonia clandestina, vel matrimonia in gradu prohibin to Gienter, preser panas a jure sacutas, excomunicationem quoque latæ sententia. & Sine ulla sija declaratione, incurrent.

 Non dissolvantur sponsalia, legitime contracta, absque caussa, a Curia nostra legitime probanda, etiamsi mutuo sponsi conveniant.

18. In examinandis testibus a Cancellario, & non ab alio, observentur ad unquem instructiones S. Officii pro libertate sponforum.

19. Si cum nostra licentia aliquando matrimonium contrahatur domi, benedictionem sponsi ante mensem in Ecclesia omnino recipiant.

20. Que pro matrimonii Sacramento in fua Synodo D. Fili statuit, & in fuz D. Diani . confirmamus

# CAPUTIX. De Bonis Ecclesia, illorumque Alienatione, Occupatione, & Damnis.

7. I Mrovamus excomunicationis passam contra occupantes quomodolibet, bona, five flabilia, five mobilia, etiam infini valoris, Ecclefarum nofitratum; & contra folvere nolentes pertinaciter cenfus Ecclefarum, Monafteriorum, & menfæ Epifcopalis, vei Missa, vei alia Ecclesiis debita, fi tez admoniti, non paruerint.

2. Nullus Beneficiatus , vel loci pii Procurator, vel Parochux , audeat bona , ad fuas relpective Ecclefas pertinentia , quomodocunque , fine noftra licentia , & refpective comun , que indigent affenda poffolico , fine ejus interpetratione , cutifa prius cognita , ac bene perspecta ab executoribus deputatis a S. Sede , alienare ; & in Emphiteusim dare , sub facrorum Canonum panis,

Locationes a Beneficiatis, Parochis, & Procur atoribus, propriis propinquis intra tertium gradum, five in Emphiteutim, five ad tempus, factar, ctiam per fuppofitas perfonas, nulla, & itrita declarantur; Locantes vero penis ad softrum arbitrium fubliciuntur.

4. Sub pana suspensions, & respective excomunicationis, nemo mobilia alicujus Ecclesia dare audeat.

5. Quiemque (ciunt, vel feient, bona alicujus Ecclefiz ab aliquo effe occupata, vel injufte detenta, etiam ad Epifcopalem menfam fpectantia, fish excomunicationis pama ipfo facto incurrenda, & nobis referesta, infra decem diesa boroum publicatione, vel a die feientie ipforum, nobis omnito revelare teneantur.

 Dammum inferre, vel furtum facere, in prædiis Ecclefiarum, fub excemunicationis pæna, cujus etiam abfolutionem nobis refervamus, omnino prohibemus.

y. Lapides marmoreos a columnas, tegulas, tabulas, a liaque ligna, aliofque lapides, & alia hujusmodi, ad Ecclefias (pechancia, quicunque poffident, reflituere teneantur; & qui alienaverint, pretium reflituant, fub pena interdiciti ab Ecclefia.

 Jura Ecclesiarum temere impugnantes, vel denegantes, vel occupantes, seut etiam seripturas, ab Ecclesiarum ingressi amovebuntur.

9. Aftit semper caussa necessitatis, aut utilitatis, & insuper non desit solutions a quum bona Ecclessa allenantur; siwe id siat assentiatis sorma, quum bona Ecclessa allenantur; siwe id siat assentialem in nostra. Diescesi, quad res modici valoris, juxta Gap. terralas, intelligantur, qua non excedunt vigintiquinque scuta auras, qua constituunt scuta trigitus septem moneux romanas circiter.

to In quacunque alienatione ponatur prius edictum contra intereffe pratendentes, examinentur testes, & fiat a nostro generali Vicario De-

cretum ; quod expediat.

11. In locandis bonis stabilibus, sive corum fructibus vendendis, siant semper subhastationes, & candela accendatur, & plus offerens, cateris paribus, præseratur.

22. Notarii infra mensem tencantur legata pia revelare , præcipue fi Missarum

onera contineant , fub excomunicationis pæna.

13. Omnes Parochi, Canonici, & piorum locorum Procuratores, teneantur inventarium facere de mobilibus, & plateam pro stabilibus sua Ecclesae, & si non secerit, quod nos præcepimus, multo ab hine tempore, pænis ad nostrum arbitrium punientur.

14. Parochorum, Canonicorum, & Procuratorum, hæredes teneantur hæc inventaria, & plateus fuccefforibus tradere, fub excomunicationis pæna.

 Constructur Archivum a nostro Capitulo, & a Collegiatis omnibus, ad mentem Ss. D. N. Benedichi XIII. in fuo Concillo Romano; & nos etiam pro nostra Cathedrali exemplum dabimus.

# C A P V T X. De Ecclefiarum, Rerum, & Perfonarum Ecclefiafticarum, Immunitate.

7. Ocldentes, mutilantes, vel vulnerantes, quemilhet, aut quomodolibet graviter percutientes, vel dearmantes, in Ecclefits, Cappellis, aut publicis Oratoriis, tam Secularium, quam Regularium, vel in Sacriffitis, cameteriis, campaniilbus, claufuris, dornitoriis, gradbus Ecclefarum, vel aliți lepis immunibus, ji ne xoomunicationis latz fententie pranam, nobis tantummodo refervatam, quum id privata authoritate faciunt, încidant.

 Percutientes aliquem ex Ministris Curiæ Episcopalis, intuitu Officii, aut quomodolibet in eura vim inforentes, excomunicatione etiam afficiátur.
 Cadayera occisorum, Ecclesialticæ sepulturæ jam tradita, laicalis Curiæ

Cadayera occitorum; acciterante e producto pun in genere, exhumati, aut circa cadem; licet nondum feputes, intra Ecciefam, alturve loqui insumuem, recognitionem facere, interactus titi privis licentiam noftram in feripits impetraverint; fub pena excomunicationis pito jure incurrenda.

4. Qui publica suctorisate , & prætextu Officii Ecclefiasticas personas , sive directe,

directe, five Indirecte, ad fortum feculate traftere temere tentavering, vel comm franchiglas minuere, denegare, & in dubium autit temerario ponere præfumpferint; vel Ecclefiafticorum intuitu, juforum faicos confanguineos, vel affines, vexare, perturbutare, perfequi, auti fuerint, sex-comunicationis param nobis refervatam incurrant omninos 4 qua abfolvi nequeant, nifa prins damnorum omnium reflitutione. facta iis, quibus damna irrogantur.

5. Laitalis Curie Minithri quicunque, sive superiores, sive insimi, ab immunitate Ecclesiastica violanda omnino fe abstinuanta & que circa cam per fel. rec. Gregorii XIV. Bullam, & per alteram navistimam constitutionem 52. D. N. Benedičii XIII., sincita funt, & declarata, christiane obsfervent, ne penus a, & censsus in sidaem fulminatas, incursant.

6. In Ecclefiis non morentur contumaces, banniti, facinorofi, & dii hujus generis, qui confugio abutuntur; Ecclefiarum Reflows, Procuratores, vel Vicarii foranei, qui il depremiferint, a nobis puagientur. Et filligi ignorantibus, in Ecclefias fe intruferint, nas certiores faciant infra tres dies; nec occasione confugil aliquis in Ecclefia habitaze firmul prafumat cum Uxore, fillis, & bonis êt de hoc nobis etiam de pradifeis relatio fast.

7. Ecclesiarum violatores, etiam effectu non secuto, & etiam si Ecclesia violata fatisfecerint, absolvi non possunt, nisi a Summo Pontifice, vel-a

S. Congregatione Immunitatis , nec etiam Jubilei tempore.

 Eadem excomunicationem incurrent, qui reos in façris locis examinăt, citant, res, bona, arma excepunitur, auferunt, vel extrahunt, vel proillis perquirendis vim inferunt, victum prohibeut, aut obfidionem ponunt, & alia quacunque judicalla facere audent.

 Nemo prætendat, fe Ecclefæ refttuendum, quia blandis verbis flugtus fuerit, ut ab illa exiret; quum per declarationem s. mem. Clementis XI. falvo conducto oporteat ut fit munitut, ad hoc, ut reftitutionem

Ecclesiæ, a qua exivit, prætendere legitime possit.

 Confugientes ad Ecclesias ob crimina excepta, possunt, a nostra Curia ara mata manu, etiam cum fractura ostii Conventus Regularium, extrahi;

ex Sacra Congregatione.

11. Prohibentes directe, yel indirecte, jave auctoritate, five violentia, favo confilio, Ecclefiis, five Ecclefiafticis, vendere, cedere, donare, extrahere, transportare, bona, vel fructus, yel mobilia, aut quascunque res Ecclefiarum, yel Ecclefiafticorum; excomunicationem latz fentential incurrent.

42. Neque cis liceat, fub prætextu, quod donationes, ceffiones, aut. venditiones, Eccleúaflicis face, fun fraudolente, hélitika, & timulata, bona ab Ecclefiaflicis poffer, latealistics impofitionishus fubilicere, fub eadem excomunicationis pana i fed ad nos recurrant, ut fecundyna in-

ra , & confuetudines , provideamus.

 Ut autem melius poffimus prafata bona defendere, & fraudes omnino vitare, volumus, quod in emptionibus, ceffionibus, & donationibus, Ecclefadicorum, noster assensis requiratur, & habeatur, gratis omaig no dandus.
 14. Qui 74. Qui hujufmodi, vet alterius generis, fraudes commiferit in Universitatis. vel quod idem eft , Pauperum , prajudicium, pacuniariis panis, cujufcunque conditionis fit Ecclefiafticus, omnino punictur.

14. Qui Ecclefia licum de nocte ambulantem deprehenderit , qui fe Ecclefiaflicum effe dicat , & illum talem effe vere cognoscat , ad carceres laicas non deducat, fed ad Vicarium nostrum generalem, vel foraneum, ut eum agnokat,& illi tradat;fub excomunicationis pæna aliter facietibus.

- 16. Ad seculare forum trahentes judicialiter personas Ecclesia servitio mancipatas , que fint in tabella descripte , & laice nou fint, vel noftre Guria Miniftros , famulos noftros , aut familiares , etfi laici fint . aliofque, tam de jurg, quam de confuetudine, noftræ jurisdictioni fubjectos. pro Civilibus, & Criminalibus caussis; ipso facto fint excomunicati : prout in Synodis nostrorum Antecessorum continetur, & hactenus fine contradictione observatum fuit.
- 17. Ecclefiafticas personas , cognitas ut Ecclefiafticas , etiam in fraganti crimine captas, retinentes & ad noftram Curiam non remittentes . five contra eas proceffus formantes, five expresso, five suppresso Clericatus citulo , ad finem cos ad seculare forum trahendi , ipso facto pariter excomunicati fint.
- 3. In negociationibus, que Ecclefiafticis funt illicite, nolumus iis immunitatem defendere; non enim est conveniens, ut privilegio in peccato fruantur.
- 79. Clèrici in minoribus existentes , & qui sub patria potestate vivunt, non gaudeant immunitate pro virili corum portione; ut facra Congregatio Immunitatis declaravit.
- 20. Contra confueio abutentes remediis nobis a S. Congregatione Immunitatis præftitis utemur; ut vere oftendamus, Ecclefias non effe feeleftium hominum, illorumque scelerum, receptacula, sed Panitentium, qui peccata defent . & non committuat.

#### OAPUT XI. De Seminario.

7, C' Eminarium , Deo Auctore , a D. Fili, in hac noftra Civitate erectum, & a nobis . Deo etiam inspirante , ac protegente , regulis datis , Beneficiis adjunctis, Magistrorum, & Convictorum numero adaucto, firmatum ; ut meliora femper in dies profectus specimina in virtutibus . & scientiis, exhibeat, regulas a nobis constitutas, tam in generali, quam in particulari, omnino fervet ; quas proinde hic etiam confirmamus, & penas in iisdem contentas novo robore stabilimus.

F. Et quum Ss. D. N. Benedictus XIII. pro Seminariis, vei instituendis, vel reftituendis, vel confervandis, novam Congregationem in Urbe inftituerit . in qua omnia , que ad Seminarios spectant , examinari, tractari , atque decidi, habeant ; ea propter, ad Sanctitatis fum mentem, preefpimus , ut Seminarii Ædes tales fint , ut in eis convenienter habitase Alumni, & Pracepteres, poffint . Unde de nova habitatione pro Seminario provideatut; & eo vel magis, quod præfens habitatio mutuo habeatur 3. Quo Quotidie pro medietate horæ mentalis Oratio ab omnibus in communi fiar, & Officium B. Maria Virginis, ac Rofarium ejusdem recitetur, & omnes quotidie fancto Sacrificio Miffia jaterfint.

4. Taxa impointa beneficiis, & cappellis Diœcesis, pro Seminario, omnino folvatur.

- Quotannis a Seminarii Miniftris ratio adminiftrationis reddituum, ad illud pertinentium, exigatur ad formam S. Concilii Tridentini; ficut etiam infra annum, ut hactenus fuit obfervatum.
- 6. Alumni, qui In Seminario recipiuntur, fint pauperes, Diocefani, legitimi, & Naturales, bonæ indoits, fupra duodecimum, & infra decimum octavum annum; & cautionem ad tenorem Synodi D. Fili præstage teneantur.
- 7. Cum noftra licentia recipiantur,& fecum habeant neceffaria ad vestitum, & ad lectum, & libros pro devotione, & pro studio.
- Convictores fimiles habeant cum Alumnis veftes, nimirum violaceas interiores, & fuperiores nigras.
   Feftivis dicbus omnibus Choro interfint, & ferialibus diebus Alumni per
- tutnum Miss inferviant.

  10. In ingressu generalem Confessionem faciant & recipiantur cum sollemni-
- to. in ingreitu generatem Contenionem tactant , & recipiantur cum follemnitate ufque modo obfervata.

  11. Examen pro omnibus fiat femel in anno, die nobis affigando, & Exami-
- natoribus nobis bene visis, vocatis.
  22. Rector suas observare curet regulas, ut Clericis magis exemplo, quam
- eloquio, prodeffe posit.

  23. Procurator satagat rem domesticam bene agere . & Clericorum nutritio-
- ni, juxta taxam a nobis datam, non deficere.

  24 Extraneos ad comedendum, vel ad dormiendum, in Seminario non admittant, fine licentia a nobis habita, fub pænis ad nostrum arbitrium.
- 95. Omes ad falutationis angelice fonum fint intra Seminarium, etiam Rector, & Procurator, ac Magistri; excipimus casum, in quo sis caussa nobis probanda.
- a6. Observentur divisiones Clericorum secundum ætatem, vulgo Camerate; ique illi qui unius sint classis, cum aliis alterius classis alloqui, sine licentia, non possur.
- 17. Unaqueque Classis suum habeat Præsectum, cujus sit muneris illa agere, que in regulis continentur.
- 18. Qualibet etiam Classis suum habeat Sanstum Protectorem, ejusque feftum sollemniter celebrare non definat.
- In Choro modelti fint, oculos ad terram fixos habentes, & neminem alloquantur.
- 20. Soli non deambulent , nec etiam bini extra portas Civitatis , fed omnes fimui; & ad Epifcopium quum accedere voluerint, cum licétia id faciant. N

# De Laicorum Confraternitatibus.

- 1. Candiffime Euchariffie Nacramenti Nodalitatem, quam nos nuper ad formam Conflictutionis Ciencies VIII, que incipite Neurangae 15, confirmavimus, tanquam primariam in hac noftra Civitate cognoficentes, candem quoque legibus munire, influctionisus dirigere, & privilegiis exornare, non omifimus; ita tamen, int sideatur, eandem ad Nacratiffimi Corporis Christi venerationem, noin vero ad mundani fafus vanitatem, erecham antea fuific, & modo confervandam, ac protegendam effe.
- Qui ex familiis enumeratis ortus ad Confraternitatem est admittendus, fit faltem duodecim annorum, & cum follemnitate a Parte Spirituali coram Priore, & exteris Confratribus, in Cappella Venerabilis admittatur.
- 3. Confratres Baldacchini haftas deferre teneantur in die Corporis Christi & per totam octavam, per omnes Dominicas tertias cujusiibet mensis, & auum Viaticum ad aliquem ex Confratribus defertur.
- In ill's diebus in quibus haftas de mane deferre habent, conveniant antea in Sanctiffini Sacramenti Sacello, & bibdem alternatim ejusdem Officium parvulum canere, yel recitare, debeant,
- 5. Ipforum infignia fint, falcias fericas, latitudinis unius palmæ cum dimidio, per humerum ufque ad femora, albi coloris, in quibus fit San-Atifimi Sacramenti imago, uti flegma Confraternitatis deferre, & veftes lineas: Ibss quifque de proprio habere debeat.
- Quum fit dotis extractio in die Corporis Christi per nostrum. Vicarium generalem. & per Procuratorem Cappella, qui a nobis cigitur. & nobis rationem reddit; ad honorem hujuscemodi extractioni Confratres. assistant.
- Electio Prioris fiat in Sacrifia noftra Carbedralis comm noftro Vicario
  generali, qui fit Pater Spiritualis Confraternitatis, & ab eodem confirmetur; electio vero, & confirmatio feribatur in libro per Secretarium a Confratribus elizendum.
- 8. Cofraternitates autom dum altern, nimitum, Sanchtsimm Virginis ab Angelo lalutzar in Ecelefa Sanche Catherline evillens; & Sancht Francisch Xaverli in propria Ecelefa pofita, its fint paris conditionis, antiquitatis, ac prængagativa, ut menia i plarum prioritatem eriburev coluerimus. Proinde per casdem præcedentia habatur per vices, itaut una altern foe fuperior, nee infeior, odici nesfit:
- 9. Confratres Janúl Francíci Xaveril veftes lineas albas deferant, & Muzzetam igiri colorla, shéjue Capatio, in qua enudem Saníti fic imago affixa. Illi vero fantisímæ Virginis Maria, ab Angelo falutata, veftes etiam lineas albas habeant, & Muzzettom cerulei colors, abíque Caputio, in qua imago ejusdem Virginis, ab Angelo falutatæ, fit innexifa.
  - ". Hac autem infignia nemini liceat. fub panis nobis bene vifis, immuta-

re; quemadmodum nee novas conflitutiones facere, que fint contrariæ illis, que a nobis fuerunt approbatæ.

 Officiales ipfatum quolibet femeftre eligantur coram nobis, vel nofizo Vicario generali; quemadinodum, & Cappellani, qui a nobis funt confirmandi.

12. Eadem in Confraternitatibus omnibus, five Congregationibus, Diecefis observentur, sub panis ad nostrum arbitrium.

 Procuratores de eorum adminifratione quotannis nobis rationem reddere teneantur; & expensas valoris excedentis quinque aureos, nobis inconfuitis, facere non poffint.

 Non recipiantur inter Sodales publici peccatores, Concubinarii, Ufurarii, Blasiphemi, Aleatores, Perjuri, Ebriofi, & Fidei rudimenta ignorantes.

15. Ejiciantur , qui de alearum ludo ter admoniti , non fe refipuerint.

 Obedientiam Patri spirituali, & Præsecto, exhibeant; & si quis inobebiens comperiatur, statim expellatur, nec sine nostra licentia iterum admittatur.

 Præcedentia ab antiquitate Confraternitatum defumatur: & hoc tum in processionibus, tum in aliis functionibus, observetur.

 Tempore, quo Divina Officia, vel Conciones, in Gathedrali, vel in Parochialibus, celebrantur, in Confraternitatibus Ecclefiis preces non habeantur.

 Qui fit ab una Confraternitate ciectus, in alteram, nobis inconfultis, non admittatur.

20. Pro Confraternitatibus, que a D. Cefonio, a D. Diani, & a D. Fili, flatuta funt, & a nobis ordinatis contraria non funt, confirmamus.

# CAPUT XIII

De Foro judiciali , ejufque Officialibus , & Ministris .

y. V learius generalis, & Promotor Fiscalis, sur saltem sacris Ordinibus insigniti, easque conditiones habeant, quas Ss. D. N. Benedictus XIII. in sue Romano Concilio praccipit.

 In Caufis, que speciale mandatum postulant, noster Vicarius generalis illud habeat; sine quo nulli sint actus, quos fecerit.

Visitet semel in mense carceres Episcopii, non solum ut eas tutas serveti.

fed etiam ut humanas, & facri ordinis hominibus haud minimum moleftas, & infames.

5. Servet omnino taxam Innocentlanam, quam nos in nostri regiminis exor-

dio in wirld poliumus obervanta, pro caulfs, quæ fpirituales funt;
pro civilibus vero, & criminalibus, noftræ Curiæ taxam, quæ fatie
mitis, & moderata eft, non excedat.

 Visitet etiam aliquando Árchivum, quod precipimus sieri, servari, & custodiri, ad formam a Sanctissimo Domino nostro in Concilio Romano precipitam.

6. Ecclefissticorum fama, absque justitia prajudicio, consulere sategat, in caussis,

41

causfis, que funt caltitatis violate, & precipue curet, ut omnis iterati lapfus occasio rollatur.

 Quam modestius sieri potest captura Sacerdotum siat, & non sine caussa legitime probata; ut scandalum ex una parce vitetur, & ex altera ne in cansuram inclust, que in Capitulo si quis suadente, continetur.

 Promotor Fifcalis, feu Fifci Patronus, fit fidelis ac diligens in munere fuo, Fifci jura defendat, delinquentes diligenter inquirat, & a munerum fordibus non fædetur.

 Gitationes feiat ita affigere, ac fi personaliter essent intimatæ, si vel solltæ habitationis domi, vel per affixionem in casibus a jure permissis, fiant.

10. Acta omnia fiant in Curia, & in banca juris, allter firit nulla, & nihil folvatur, nifi acta vere, & realiter, fint facta, aliter reftituesur.

11. Vicarius generalis in fui Officii exordio fidei professionem emittat in manibus nostris.

12. Actorum Magifter fit peritus, & probus, & autequam officium fuum exequatur, juramentum præftet de eo fideliter exercendo.

 Moneat Teftes de viribus juramenti, & de perjurii malitla, quum illos examinare fub juramento contigerit.

14. Cauffæ quum fuerint expeditæ, in fröte proceffus, adnotet expeditionem.

16. Adnotet in registro approbationes, licentias, & confirmationes Confessariorum, patentales literas Concionatorum, Ministrorum noltra Curlae, sylvaticorum Clericorum; nec nou licentias pro Eremitis, Quastoribus Ecclessrum, & castera.

17. In altero registro aduotet diligenter Ordinatos, cum nominibus, cognominibus, & Partia, die, mense, & auno, & Ordinibus susceptis, & de cuja Ordinarii licentia, si sint exteri, vel apostolicum breve, si suerint ante legitimam ætatem, yel extra tempora, promoti.

18. Scripturas non mutilet, non variet, nee deperdat, sub pænis nobis bene viss.

De Vicariis forancis confirmamus, quæ D. Fili in fua Synodo ordinavit.
 Rolumus autem, ut Archipresbyzeri, vel Parochi, Vicarii foranci mu nus exerceant; quod Ss. D. N. Benedičius XIII. in Concilio Romano prohibuit.

## CAPUT XIV.

De Exequiis, & Sepulturis, ac de Testamento pro anima, in decedentibus ab intestato.

Apillorum dilanationes, lamentatricum ulus, fupervacaneos, & immoderatos fletus, a liofque cum firepitu ejulatus, in mortuis deplorandis, a Predecefforibus noftris fub excomunicationis pæna prohibitos, fub eadem pæna refpuimus, & execramur.

Cadavera in fedibus vincta ad fepulturam non deferantur, fed in feretro
frata.

2 Non

- 3, Non ante Solis ortum, nec post illius occasum, ad Ecclesiam deportentur, absque nostra licentia.
- 4. Non circumducantur per vias obliquas, fed per rectas, & breviores.

\*\*

n

- g. Pro Sacerdotibus, & Ecclefiafticis, fit fepultura in unaquaque Parochia,
  ab illis Laicorum diffincta.
- Cadavera ante horas duodecim ab obitu, fepulturæ non tradantur; favero mors fuerir repentina, ante horas vigintiquatuor; alias Ecclefia fit interdicta.
- 7. Pro parvulis fit etiam fepulchrum ab aliis diftinctum, & feparatum.
- 8. Sepulchra fint romota al Alteribus, itaut suppedanels ipsorum non tangantur, allter Altaria sint interdicta.
- Nova fepuichra, abique nostra licentia, non confirmantur, nec pavimentum pro fepeliendis cadaveribus excavetur, fine folutione Eleemofynac confidera, & in alia Synodis enunciata.
- 10. Infirmi ore proprio fepulture electionem faciant, & qui non fecerint, & mortui fuerint, in fepulchro Majorum fuorum fepeliantur. Ecclefiafici vero in Ecclefiaficorum fepultura; & qui non habuerint, in propria Parochia fepulchrum habeant.
- 11. Nemo alliciat Infirmos ad fepulturam eligendam in fuis Ecclefiis, vel ad mutandam electam, fub excomunicationis pæna.
- 98. Parochi, qui noverint cadavera efferti in aliam Écclesiam, quam Infirmus elegerit, & in alia sepultura sepelienda, quam in ea, quam Defenctus statuerit, exequits non interfint, sub suspensions passa.
  - 13. Qui annualem confessionem non fecerlut, nec paschalem communiogem, Ecclefi.stica careant seputura; identidem excomunicati, usurati, mercerices, concubinati, peccatores publici, aliique prohibiti,
    ein Rituale adnosati, transgressiones excomunicationis penam lastigemus, è interdisti Ecclessio.
- 14. In fineribus conlanguinearum, vel affinium, cujusilbet gradus, Ecclefacitiet non fint fine collare, nec fine aliis infignits, quibus Ecclefaftici dignofeuntur; domtum, cadaver affociantes, non exeant; nec-fecularium more cuiatus in domus oftio ante feretrum emittant; fiub penis ad neftrum arbitrium.
- \*5; Parochts pro ftola in affociandis adultis, aque ac parvulis, D. Fill tarenum unum monetæ hujus Regni, attenta tenuitate reddituum Parochialium noftæ Diocelis, conseffic; quod, & nos confirmamus.
  - 16. Prohibemus autem augeri flipendia pro exteris, qui in noftra Diocefi motiuntur, swe pro funeribus, & pulfatione campanarum, swe' pro allis functionibus; sed folita exigantur pro incolis; juxta consuctudinem Diocefis.
- 17: Pauperum autem cadavera gratis fepulturæ tradantur, etiam quoad jus fepulchrijæ Curati nihil ab eis extgant, fed omnia pro charitate faciant.
- 78. Ecclefiefic ommes interfint in funeribus "Sacerdotum, corumque Patris, ac Marris; & in cadaveribus affociandia nihll ominino recipiant, liub piena a D. Pilitaxata.

19. Ecclefiaftici deferant tumulanda Ecclefiafticorum cadavera ; nempe Canonicorum Canonici , Sacerdotum Sacerdotes , Clericorum Clerici ; & Miffa pariter a Canonico, vel a Sacerdote respective cantetur.

so. Quarta funeralis , que nostre Cathedrali , & aliis Parochijs , debetur , omnino folvatur ; etiam a Regularibus , juxta noviffimam Ss. D. N. Benedicti XIII. conflitutionem, prout quoque in nupero Concilio Romano continetur.

#1. Feculares infirmi fi cum Regularium habitu post obitum sepeliri voluerint; id faciant Parocho præmonito . & quod a Superiore Conventue fervatis benedictionibus adhuc vivetes vestiantur, vel alias fint induta.

22. Confuetudo hujus Dicecesis, qua Sacerdotes finguli Miffas celebrant pro anima cujuslibet Sacerdotis defuncti, omnino est approbanda, & retinenda.

22. Quum nos viam univerfæ carnis ingreffi fuerimus, & Successores nostra in meliorem vitam transerint, Sacerdotes omnes pro nobis, & pro illis , Miffam celebrare , faltem ex charitate , dignentur ; Clerici veto, & Moniales . Officium Defunctorum recitare.

24. Sub excomunicationis pana ipfo facto incurrenda, & abíque alia declaratione, prohibemus omnibus, & fingulis, in morte Epifcopi, Episcopium ingredi , ut illud diripiant , feras , & claves auferendo , portas devastando. & alias quascunque scripturas ex Archivo, vel ex Cancelliria, deportando, lacerando, vel caffando; unus autem, vel duo ex Capitulo, ab codem deputandi, Episcopii custodiam habeant, &

Successori omnium in eo contentorum rationem reddere teneantur. ag. Quotannis Miffa cum anniverfario pro Epifcopo proxime defuncto in nostra Cathedrali , & in omnibus Parochijs celebretur ; omnes autem Sacerdotes , faltem collectam faciant , fi Miffam dicere noluerint ; & prima die non impedita post omnium Fidelium Defunctorum Commemorationem, follemnis Miffa pro omnibus Epifcopis, Sacerdotibus , & Clericis defunctis noftra Diacefis celebretur.

26. Campana in noftra Cathedrali non pulfentur, ut vulgo dicitur: a Cafellana, fine noftra licentia; permittimus autem ut pulfari poffint in morte Dignitatum, & Canonicorum hujus Cathedralis, & Nobilium hujus Civitatis, juxta decretum D. Fili die 4. Aprilis anni 1700. fa-Etum , & in Allegationibus nostris tom. 2. allegat. 3. 6. 2. allatum.

37. Non pullentur nifi de die , non autem de nocte , fine noftra licentia, vel Vicarii foranci nostri; carumque sonus unicam horam no excedat. 18. Infantes pracedente Parocho efferantur, funerpellicio induto, qui Cru-

cem fine hafta in manu geftet , lub penis ad noftrum arbitrium . 29. Regulares omnes ad Ecclesiam Matricem accedant, inde cum Clero af-

fociaturi funus ; fi recufaverint , a processione arceantur .

ge. Merces , que provenit ex affociatione exequiarum, non dividatur, nee in Choro , nec in Ecclefia , fed in Sacriftia ; & inter folos intereffentes , & affociantes , dividatur ; & absentes de ea nihli omnino partieipent ; & ad inftar diftributionum pro rata inter Canonicos , Sacer . dotes, & Clericos, divisio fian 21.500

32. Corpora defunctorum pro quacunque caussa diu inhumata non jaceant. præfertim fi avaritiæ adlit fuspicio ; pænis ad nostrum arbitrium re-

33. Cadaver quodeunque non exhumetur abique noftra licentiain feriptis. fub pena violate immuminitatis Ecclefiaftice. 34. Consuctudo disponendi per Episcopum de aliqua parte bonorum mo-

rientium ab inteftato , pro illorum anima , in hac noftra Diecchi antiqua eft . & pia ; ac proinde omnino retinenda . & fervanda.

35. Non excedat fummam ducatorum centum monete hujus Regni, ut Ves nerabilis Servus Dei Innocentius XI. declaravit, minus autem, fi morientium minora fint bona.

26. Quantitas , quam Episcopus taxaverit , applicetur in celebratione pracipue Miffarum, pro anima Defuncti, vel in aliis piis operibus, qua Defunctus probabiliter eiegiffet.

37. Non retardetur humatio cadaveris, & Hæredes folvere noluerint; fed compellantur Hæredes ipfi,etiam per cenfuras,juxta Synodum D.Fili. 28. Parochi flatim ac mors hujuscemodi secuta facrit. nos certiores red-

dant ; fub pænis ad nostrum arbitrium. 39. Fiant acta per Cancellarium in hujufmodi testamento pro anima condendo; fed omnia gratis fiant.

40. Missas celebrare faciat Episcopus a Sacerdotibus fibi bene visis . non autem ad Hæredum libitum, & electionem.

### CAPUT XV. De Vigraviis, & Concubinatis.

Surarii fi fint manifelti , teltamentum facere non poffunt , nec Ed clefiasticam habere sepulturam ; ad Sacramenta admitti nequeunt, nifi alienis redditis reipfa , non folum promifis.

e. Ufurarii, a fint Ecclefiaftici , fufpenfiouem ab officiis , & beneficiis , incurrunt . Proinde nec Laici, nec Ecclefiastici, nisi prius restituant,

funt absolvendi.

2. Deteftabilis est usura expressa, que contingit, quum mutuans, & mutuatarius , expresse inter se conveniunt de dando , ultra fortem mutuo datam , aliquid plus ; & execrabilis eft etiam ufura palliata , que yenit sub colore, ac veluti pallie aliculus contractus, vel tituli,ut Doctor res feribunt.

A. Etiam fi pecunia mutuata fit pupillorum, viduarum, loci pii, vel pauperium, non habentium unde vivant, nullo modo licitum eft aliquid ultra fortem accipere.

g. Potest mutuans aliquid ultra fortem accipere ratione damni emergentis, fi id principio in prétum deducat, & ad mensirum damni, quod reyers evenit, & quod creditor aliunde commode evitare non potuit;

fecus non poteft .

6. Ratione vero lucri cessantis potest estam, his tamen concurrentibus conditionibus; quod mutuum fit causs lucri cessantis quod lucrum non fitam exigutur quod accipiatur antuma, quantum valet fiva lucri , detrastis expensis pro labore, industria, & periculo, arbitrio boni viris & quod mutuans aliam no habeat pecuniam ad negoriandum.
7. Post aliquid etiam accipi ratione periculi, fi tamen in nactum deducation.

7. Poit anduid exam accipitatione pericuit, it amen in paceum deducagur, & fit ad quantitatis proportionem, que pro effecuratione daretura & dummodo etiam periculum fit verum, & pignus, aut affecuratio,

non detur.

 Contractus, in quibus pro pecunia mutuata mutuane fruitur fundo debitoris, fructus accipiendo, funt ufurarii, fi æqualitas non fervetur.

 Qui dat alicui pecuniam ad negociandum, non poteft recipere lucrum conventum, niß facto calculo fuerit aliquid in negociatione fuperlucratum.

19. Nemo potest rem carlus vendere propter dilatam solutionem, nec

propter eandem anticipatam vilius emerc.

11. Vinum, Frumentum, Oleum, Sericum, & similia, exigentur pro pretio, quod communiter taxatur, vel ab habente potestatem imponitur, quamvis anticipata sacta fuerit solutio.

4.9. Usuram committie, qui dat frumentum corruptum, vel aliquid aliud, ut fibi tradatur bonum; vel qui dat frumentum ad justam mensuram, ut fibi reddatur ad mensuram sunerafituentem, vel coaritatem.

13. Census creari debet super re immobili fruchisea, & certis finibus designata, în pecunia numerata, coram Notario, & Testibus in actu înfurunenti ş sine ulla conventione calus fortuiti, & servatis cœteris servandis, juxta constitutionem S. Pii V. incipit; Cema open juxta mo-

rem noftræ Diocefis, & noftræ Curiæ. 14. Cambia ficca, feu ficta, damnansur ap eodem S. Pio V. per conflitu-

tionem , In cam; 148.

15. Qui utleur pignore accepto, furtum committit, & fi percipit frustus,

16. Notarii , qui rogant iustrumente usuraria , subjaceant oneri reftitutio-

nis , & cenfure.

17. Jure Canonico Clericis, & personis Ecclessificis, est interdista negociatio; quod si honesta sit causa, obtineant prius facultatem ab Urbe 3 alia s obtenta sit aulia. Hac fane, ad instructionem subditorum nostrorum, ex Synodis aliis excerpsimus.

18. Contra concubines habentes & consea casdem concubinas , fi post

trinam monitionem non relipuerint, ad fententiam excomunicationis procedemus, a qua non abfolvantur, nifi mandatis Ecclefin paruerint.

 Si post censuram latam, obstinationes fuerint, censure aggraventur, & reaggraventur.

ao. Mulieres quoque aliis penis prout de jure punientur, invocato etiam brachio feculari, fi opus fit ; juxta jus commune, & municipale.

21. Si furfuris tam petilentis aliquando aliquem ex Clericis effe contigerit alis etiam penis, pecuniaris, & corporalibus, punietur.

22. Quoties feandalum oritur prava converfationis, praceptum fat fub pana de non converfando, nec alloquendo; & fi praceptum non obfervetur ad pana executionem procedururpeoffericis fellicet pecuniaria, exigetur pana, pro Laioit ad excomunicationem procedemus.

23. In meritoriis tabernis, vel in publicis cauponis, meretrices pernoctare non poffint, sub excomunicationis pena.

 Concubinati etiam reputantur, qui concubinam, non in domo propria retinent, fed in aliena.

## CAPUT XVI.

De Synodatico , feu Cathedratico , & mortuali jure foloendis .

 Statuit infuper duorum folidorum effe, viginti fellicet juliorum cenfus, Cathedrali Ecclefiz folvendum in fignum honoris', & fubieftionis Cathedra Pontificali.

 Et quidem ita privilegiatum dixit, ut neque ab Epifcopis în totum remitti, nec a quoquam valeat, quocunque titulo, vel immemorabili confuetudine, practribi.

 Quum ergo in noîtra Diœcesi introductum non inveniatur, decernimus omnino solvendum; Quoad taxam quatuor ex noîtro Capitulo Canonicos deputamus; ut ingulis ad formam præfati Concilli Romani defigenent.

5' forte aliquid fub alio, vel fixorum munerum, vel xeniorum nomine, ufque modo nobis oblatum fueri, omnino recufamus, tanquam qui non præmium querimus, fed honorem.

 Ganonici proinde deputati id mature, & exacte, inveftigent, & ad nofram mentem, imo ad montem JS.D.N.Benedichi XIII., rem expleant.
 A Ragularibus Ecclefirs Cathedraticum exigi non debet; ab Ecclefiis fe-

cularibus maxime, & a Bengaciatis, nabis subiectis, tali moderatione est exigendum.

 Quibus funt redditus înfra feuta decem , îdem de ducatis moņetæ Neapolitame întelligatur , duo julii ; quibus feuta înfra quinquaginta, juliă quinque ; quibus infra centum , julii decem ; quibus ultra centum, vel quacunque în alia majori fumma , julii quindecim, g. Ab Ecclefits, ubi plures de masse participant, ab omnibus in communi julii viginti folui debent.

10. Joiutio in pervigilio Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, quum ad vesperas decantandas proceditur, ab Æconomo siat.

evileras decantamas procentur, ao Encounte de Legistra decantamas procentur, ao Encounte de Legistra de La Legistra confuertuda en la Dicectic efi obfervatum, au 1 in morte Ecclefafticorus (uperpellicium, byretum, & berviarium Episcopo deberentur, & muzzetta etlam cum roccheto, fi ils morientes fuerant infigniti. Modo autem, pravio apoñolico affentiu, conventio inita efi inter nor, & Capitulum, & Clerum Civitatis, & Diocefisqua in pecunia quique locus, feu loci Cruss folivat, quod conventum efi, & Infignia illa defunctionum heredes retinent. Goaventionem, publicis tabulis firmatum, hie etlam confirmamus, & in fuo robore in futuro fervandam effe decerniamus.

32. Capitulum, & Clerus Civitatis, ex predifix conventionis ui, duestos quattor folvet; Collegiata, & Clerus Terrenova, Galatoni, & October Iteranova, Galatoni, & October I, duestos teres; Glerus Parachori duestos duos; Clerus Perakovi duestos duos; Clerus Perakovi duestos duos; Clerus Parachori duestos duos; Clerus Varapodi duestos duos; Clerus Perakovi duestos duos; Clerus Varapodi duestos duos; Clerus Perakovi duestos duos; Clerus Lubrici carolenos quindecim; Clerus Cultiva Scilic carolenos quindecim; Clerus Scilic carolenos quindecim.

12. Solutio fiat in pervigilio Sanctiffima Annunciationis, Domina noftra,

Marie, Matris Dei, Civitatio, & Diocodi, Patrona, quum ad primas Vesperas procedimus, 44. Hoc jus mortuale dicimus, quod non potest cum Cathedratico confundi,

84. Hoe jus mortuale dicimus, quod non potett cum Cathedratico contundu, ut ad fupplices preces, omnium Reclefiaficorum, quibus pro hac traufactione nos rogaverunt, refpondimus, ac declaravimus.

\*3. Omnem consuctudinem in contrarium, fi que forte in futurum obrepferit, ex nune pro tunc, abrogamus; ac corruptelam, injustitiam, & infidelitatem, declaramus.

# CAPUT XVII.

De profinition a difference più Locit.

De Uncunque funt in noftra Civitate, & Dinecti Hofitalia, noftra fubiunt vifitationi, ac jurisdictioni, per Ecclefiafticos Procuratores, a nobis eligendos, lipotrum bona, proventus, ac redditus administrantur; & corum administrationis nobis quotannis rationem

reddunt.

Procuratores hujuschmedi providi, ac diligentes fint in Infirmis curandis, in peregrinis alendis, & in providendis suppeliectiiibus pro utrifiq; ac tandem in cultodia omnium, que pro infirmis, ac Peregrinis deferviunt.

 Abiquæ Medici fide in Hospitale fifirmi non recipiantur, Iufirmorum bona diligenter custodiantur, & quum eorum mors contigerit, de lisdem ratio reddatur.
 4.In4. Infirmis, qui ad Hospitale venire nolunt, fed in propriis domibus decume bere, minil ex Hospitale detur,

 Procuratores Hospitalis invigilent non folum Infirmos humanis auxiliis adjuvare, sed etiam Sacramentis munire, & in agonia positos ad bene moriendum modis omnibus auxiliari,

6. In libro adnotentur nomina, cognomina, Patrix Peregrinorum defunctorum, & Ecclefix, in quibus fuerunt fepulti.

7. Quim Hospitale nostre Civitatis Oppidensis suerit tantum erestum profebri laborantibus, & redditibus modo abundet, austoritate a S. Concilio Tridentino nobis tributa, cum toto nostro Capitulo la haz Synodali actione statuimus; ut pro omnibus, & quibuscunque, Infirmis

alendis, curandis, subveniendis, deserviat, illis tantum exceptis, qui

 Mospitale Terranova erectum, & ampliatum, nostri regiminis tem pore, peculiari benevolentia testimoulo complectimur; & ad memoriam illius, qui ipsum dotavit, & ad laudem alterius qui idem diligentiss sume gubernavit, semper sub nostra protectione volumus.

 Quicunque piorum locorum Procuratores, qui a nobis eligi debent, un de facto eliguntur, in principio cujusibet anni præftent juramentum in manibus nofiris de bene, & fideliter officium fuum adminifirando.

se: Habeant flipendium a nobis staturum, & exactio reddatur ad beneficium Loci pil; ita ut nihil remaneat exigendum ad ejusdem pil loci damnum, præcipue quum partite, ut dicitur, non sint decolta. 11. Ecclessistics convenientibus ad festum pil loci, non detur caro, sed pe-

Ecclefiafticis convenientibus ad feftum pii loci, non detur caro, fed pecunia, pro eleemolina, juxta taxam a nobis factam.

Procuratores non fint debitores pio loco, nec debitorum confanguinei;
 vel affines, ad primum gradum.

 Celebrationis Missarum rationem reddant nobis in Sancta Visitatione quotannis, & Rationalibus quoque designatis a nobis pro revisione liebrarum quolibet anno.

14. Pro inveftimentis faciendis hac observentur. Detur memoriale per partes, quæ volunt pecunias ; remittatur relatio junta Procuratoris , sat edicitum , & effigatur ; examinentur tesses, & ponantur in estis , ac tandem interponatur decretum per Curiam , & a Notario in Instrumento inferatur.

55. Procuratores, Olea, Serica, aliaque hujufcemodi, abfque noftra liceata, vendere non poffunt; is fueur feceritt, pepans incurrent trium due catorum, & unitu menfis careeris formalis; & quim o'eorum, ceffanearum, allourque venditiones, incantaiones, fubbafationes func, femper cum Parochi prafeatia faint, & de hoc documentum in tationis redditione exhibert enenatur.

16. Sortes Capitales, & pecuniæ quæcunque, piorum locorum, in communem Capiam, quæest in nostro Episcopio, deportentur, sub pænis Procuratoribus, qui in hoc negligentes, vel dolosi suerins, ad nostrum.

arbitrium.

17. Mifferum onera perpetua non recipiant, abique nofica licentia . iux ta decretum Urbani VIII., & fub panis in codem decreto contentis.

. Pro revisione librorum introitus . & exitus, detur tantum Rationalibus folita merces , & nihil amplius folvatur , aut donetur , aut fiat .

19. Procurator Monafterii noftri Monialium Terranova fit Ecclefiafticus ; non Secularis; quum adhuc recentia fint vulnera, quibus elapfis temporibus a fecularibus Procuretoribus fuit Monasterium dilaceratum.

20. Montes pietatis juxta Sacrum Concilium Tridentinum erigansur. administrentur, ac regentur.

## PETITIONES A PROCURATORE CLERI FACTAL.

Illufriffime , & Reverendiffime Pager , & Domine.

J. D. D. Joseph Mazzapies , Archiprosbyter Inliguis Collegiste Ec-A clefie Civitatis Terrenove . ac Civitatis, & Diecefis Oppiden: Cleri Procurator, humillime petit provisionem super sequentibus petitio-

s. Us reintregetur in prædicta Civitate Terranova cura animarum, fub titulo Ss. Salvatoris, justis de caussis jam in Curia productis, & probatis. Illuftriffimus , & Reverendiffimus Dominus respondit. Reintregetur.

2. Quod Regulares , & Confraternitates intervenientes (ut moris ett ) ad publicas processiones , tam in accessu , quam in reditu , Ecclesiam , ex que , & in que functio incipit, vel terminatur , ingredi teneautur , ibique precibus affiftere, ufque ad finem , juxta dispositionem generalium decretorum Congregationis Regularium , & Epilcoporum ; quocung: abufu in contrarium non obstance .

Illustriffimus . & Reverendissimus Dominus respondit . Placet .

2. Quod Candele omnes , que ingrediuntur in Ecclefiam parochialem in obsequium Cadaveris, spectent ad Parochum, detracta solisa quarta Meniæ Episcopalis; verum si Hæredes sint ita pauperes, ut nec Clero possint cadelas distribuere tune possint Confraternitates propries careir Ecclesiam ingredi . & coredi.

Illustriffimus . & Reverendiffimus Dominus respondit. Placet.

4. Quod in diebus festis una tautum Missa celebretur in aurora pro commoditate Populi ante parochialem , ubi concio habetur ; ad hoc ut omnes concioni interfint .

Illustrissimus . & Reverendissimus Dominus respondit . Placet.

5. Quod Clerus in qualibet processione , etiam terminata functione , in reditti ad Ecclesiam parochialem processionaliter incedat , & non confufe . & turmatim.

Illustriffimus , & Reverendiffianus Dominus respondit. Its eft emnino forwandum

6. Quod in Ecclesiis parochialibus nemo possit pulsare campanum pro mastorio defunctorum , allifque functionibus publicis , fine licentia Parochi ; ac in Ecclefiis filialibus vefperas , aut Miffas canere , codem in: foto. & non annuente.

Bluftriffimus, & Reverendiffimus Dominus respondit. Placet.

7- Quod Clerus in Choro omnino fervet compositionem corporis, & filene tium, dum divina peraguntur, ad instar Chori Cathedralis, juxta ordinationes in præfenti Synodo factas.

Illustrissimus, & Rmus Dominus respondit. Places.

3. Quod Regulares non audeant in Ecclefiis Secularibus, vel in processionibus, que fiunt per Clerum, functiones peragere.

Illms; & Revms Dominus respondit. Placet.

9. Quod Clerici Conjugati in omnibus diebus festis Miffæ sollemni interfint; quemadmodum alii Cleriei interveniunt; &: Clerici omnes ad affociationem Sanctiffimi Viatici cum Cotta affiftant, fub pæna Vobis bene vifa.

Ilimus, & Revmus Dominus respondit. Placet, sub pena duorum carole: norum, piis ulibui. O'c.

10. Quod in hac Civitate, & Diecefi, in majorem venerationem Sanctiffima Virginis Maria, ab Angelo falutata, Civitatis, & Diecelis pracipum Patrona, ad fignum falutationis Angelica, tam de mane, quam meridie & vefpere, omnes genuflectant; præfertim quod Sanctiffimus Dominus nofter, Benedictus XIII.pluribus Indulgentiis totum Popuhim Christianum ad hoc summopere hortatus est.

Illms, & Revmus Dominus respondit. Hortamur Populum; Clero autem pracipimus, quemadmodum pracipimus Parochis, ut in fuis concioni-

bus boc ipfum Plebibus, fibi commissis, continuò inculcent.

#### CAPUT XVIII.

De Constitutionibus Synodalibus recipiendis, & observandis.

Onstitutiones, quas hac in prima nostra Synodo, de Capituli nea ftri confilio, publicavimus, & quas ex Sacris Canonibus, & Sacrofanctis Conciliis, & Pontificum Decretis, ex Sacrarum Congregationum declarationibus, & peculiarum Synodorum, à S.Sede confirmatarum, statutis, desumpsimus, post mensem,à die publicationis, vim legis omnino habebunt, & ab omnibus, & finguli s, dicto tepore elapfo, observanda inviolabiliter erunt, sub panis hic contentis.

Per diches autem pænas, hie infertas, nullum præjudicium irrogabitur ٤. potestati nostre nostrorumve pro tempore Successorum, ex præsentis Synodi difpolitione; quinimmo libera, ac piene foluta, nobis, illifque, notellas remaneat, easdem pænas augere, minuere, dispensare, plura-

que facere, prout necessitas fuaferit, & recta ratio præceperit.

Non intendimus autem, per hæc nostra decreta derogare, fufferre, aus revocare, alia decreta aliarum Synodorii, in hac Diœcefi celebratarum; quin potius ea confirmamus, & approbamus, medo his contraria, vel cum his incompatibilia non fint.

Edicta à nobis facta toto Prafulatus nostri tempore, sive generalia, sive peculiaria, confirmamus,

5.

5. Denique omnia à nobis in hao Sacrofancia Synodo disposita, ordinata, decreta, quià act Christiane pietatis, & Catholice fidei, in hae nostra Diocesi, puram confervationem, ae propagationem pertinent, quam Sancia Romana Ecclesia, oranium Ecclesiarum Magistra, Mater, & Caput, ubique terrarum docett ideo ca orania Sancia Sedis beneplacto, illiusque infallibili judicio, corrigenda, mutanda, ac appro banda remittimus; à cuius mente nil alienum intendimus, vel pracipere, vel docete.

# I N S T A N T I A Pro Synodi dimiffione.

Illustrissime, & Reverendissime Pater, & Domine.

Ula przefens Diececina Synodus, quan ad majorem Dei glorian incapimus, ad ejusdem honorem perducta ad finem, feliciter quoque videturi Ideo ego Laurentius Amodeo hujus Cathodralis Eccleine Canonicus Panitentiarius, & hujufee Synodi Promotor, humiliter , ac reverenter, pro ejusdem dimifilore influ

Hinus, ac Revinus Dominus respondit. Legatur decretum. Tunc Synodi Secretarius legit sequens.

# D E C R E T U M De Synodi Dimissione,

Frater Joseph-Maria Perrimezzi, Ordinis Minimorum S. Francifci de Paula, Ss. D.N. Benedicti Papæ XIII.Prætarus domesticus, ac Ponisficio Solio Episcopus assistens, Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Episcopus Oppidens, buic Dicceelanæ Synodo Præsidens.

A Domnipotentis Del laudem, Beatiffinæ, « Emmaculatæ femper Virginis MARLÆ, ab Angelo falutatæ, Civitatis, « Diæcefis Patrona, ac Sanctorum Francific de Paula, « Philippi Neril, Protectorum, Synodum diffolutam, ac dimiffam, decerninus, hac die vigofima Augusti, anni millefimi feptingentefimi vigefimi fexti, feliciterque completani; ac proinde cuilibet licitum fit ad proprias Ecclefias redire.

F. Joseph-Maria, Episcopus Oppiden; Synodi Prasidens.

ACCL A-

# 'ACCLAMATIONES IN STNODO FACT Æ. Canonici intonarunt.

B Estiffimo Benedicto decimo tertio, Patri, ac Domino nostro, Sancta, suniversalis Ecclesia Pontifici, multi anni, & aterna memoria.

Cher se cantavit

Domine Deus Sanctissimum Patrem dilectissimæ Ecclesæ tuæ conserva, ad multos annos, ad multos annos. Casionici.

Augustissmo Carolo Sexto , Austriaco Imperatori , ac Regi nostro Catholico , pio , forti, magno, multi anni, multi anni, Chorus.

Christianissimum Imperatorem nostrum, Catholicumque Regem, Imperator Coelesis conserva, ad restæ sidel conservationem, ad multos annos, ad multos annos.

Cassosici.

Illustrissimo, ac Reverendissimo Patri, & Domino, D. Fratri Josepho-Mariza Perrimezzi, Episcopo nostro, Praconi veritatis, Pastori bono, forti, vigili, pientissimo, felix in Ecclesa status, salus in terris, gloria in Cuelis.

Præconi veritatis perpetua memoria. Patri Clementifilmo perpetua laus. Judici juftifilmo perpetuus honor, ad multos annos, ad multos annos. Caustici.

Civitati Oppidenfi, ac toti Diœcefi fuæ, falus, & in bonis operibus perfeverantia.

Chorus.

Perfeverantia, Perfeverantia. Salus; Salus.

Canonici.

Decretis Synodalibus inharentes, digni reddamur gratia Domini nostri Jefu Christi. Chorus.

Fiat, Fiat; Amen; Amen.

Notarii Synodalii Rogiitii.

PRefatz Conflitutiones, & Synodalia decreta, prius în privatis Congregationibus, coram Capitulo Cathedralis, Prefadente Illustrăfiimo, ac Reverendifiimo Donino D. Fratre Joephen-Maria Pertimezzi, per R. Canonicum D. Antoninum Bassie, Synodi Secretarium lecka, & supra caput recepta, memie profus contadientes didnei in publicis tribus schionibus, coram codem Capitulo, & universo Clero, Civitatia, & Discocis Oppidentis, servatis de more, & de jure servandis legitime congregato, per eundem Synodi Secretarium e suggestu in Cathedrali Escessia, al intelligibili voce, iterum lecki, recepta, publicata, & per verbum Placet ab omnibus unanimiter acceptats fuisfe, nembre discrepante, aut ulatenus opponente neque ex Clero, neque

ex Populo, ac demum folitis acclamationibus celebrata, anno Domini milletimo, feptingentefimo vigetimo fexto, die decimaoctava, decima nona, & vigefina; Menís Augusti, Pontlúcatus S.S.D. N. D. Benedičti divina providentia Pape XIII. anno tertio; multis ibidem prafentibus, & audientibus, & figanatier Notardo Dominico Autonio de Campora Nespolitano, Subdiacono Dominico Barba Discessis Mietery Acolyto Antonio Seta Discessis S. Marci, & de Populo, pluribus Deputatis Civitatis, & locorum Discessis, a comnibus fere s'yndi-sis Civitatis, & Discessis, & me infractipio Notario Synodis Infante R. Canonico Penitentiario, D. Laurentio Amodeo, Synodi Promotore; ad fiturum rel memoriam teloro, &c.in quorum fidem,&c.

Ego Francifcus Germanò, Cathedralis Ecclefiæ Oppiden; Canonicus, publicus Apostolica auctoritate Notarius, Synodique pariter Notarius, de præmissis rogatus, præsens publicum Instrumentum seci, subscripti.

publicavi, ac folite, quo utor figno requifitus fignavi.

⊕ Locus Sigilli.



# INDEX

# TITULORUM SYNODI.

| C Ynodi Indictio.                                                   | ol. 3. |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| S Ynodi Indictio. fi                                                | 7.     |
| Seffio I.                                                           | 9.     |
| Decretum de Synodo incepta.                                         | 9.     |
| Caput 1. de præjudicio non in                                       | fe-    |
| rendo.                                                              | 9.     |
| Caput 11. de modo vivendi in S                                      | y -    |
| nodo.                                                               | · 9.   |
| Caput 111. de non discedendo.                                       | 9.     |
| Caput Iv. de publica oratione.                                      | 10.    |
| Caput v. de deferendis querelis,                                    | 8c     |
| Abfentium exculationibus rec                                        | i-     |
| piendis.                                                            | 10.    |
| Caput vi. de Officialibus Synodi                                    | . 19.  |
| Initantia s. Pro lectione Decretos                                  |        |
| Tridentini de Fidei profession                                      |        |
| & Residentia.                                                       | IQ.    |
| Instantia 11. Pro electione Exam                                    |        |
| natorum, Judicum, ac Testiun                                        |        |
| Synodalium.                                                         | 11     |
| Decretum de Examinatoribus S                                        |        |
| nodalibus.                                                          | II.    |
| Examit atores Synodales.                                            | .11.   |
| Decretum de Judicibus Synodal                                       |        |
| bus.                                                                | 12,    |
| Judices Synodales.                                                  | 12.    |
| Decretti de Testibus Synodalibus                                    | . 12.  |
| Inftantia 111. Pro Officialium d                                    |        |
| putatione in Ecclefiaticis reb                                      |        |
| peragendis.                                                         | 12.    |
| Decretum de Officialibus.                                           | 13.    |
| Initantia i v de Juiamento ab Ex                                    |        |
| minatoribus, Judicibus, ac T                                        |        |
| flibus, synodalibus, ac ab alii                                     |        |
| Officialibus, præftando,                                            | 13.    |
| Inflantia v.Pro Cafuum refervati                                    |        |
| ne.                                                                 | 14.    |
| Calus refervati com cenfura.                                        | 14.    |
| Cafus refervati fine cenfura.<br>Inflantia v.t. Pro dimierenda peim | 15.    |
|                                                                     |        |

| Seffio 11.                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Allequutio Illustriff.ac Reverendif.                                     |
| Domini ad Clerum, ac Popula. 17                                          |
| Instantia pro publicationeDecreto-                                       |
| rum.                                                                     |
| Caput s. de Fide Catholica, ejufq:                                       |
| Professione. 18                                                          |
| Caput 111, de Doctrina Christiana. 19<br>Caput 111. de Collatione Caiuum |
| Conscientia.                                                             |
| Caput IV. de Sacræ Scripturæ Le-                                         |
| ctione. 21                                                               |
| Caput v.de Verbi Dei Prædicatio-                                         |
| ne. 22                                                                   |
| Caput vr. de Ecclegarum cultu. 24                                        |
| Caput vi i. de Sacris Imaginibus,                                        |
| & Reliquiis Sanctorum. 25.                                               |
| Caput viii. de Festorum observa-<br>tione. 26                            |
| Caput 1x.de Jejunforum observan-                                         |
| tia. 27.                                                                 |
| Caput x. de Vita, & Honestate Cle-                                       |
| ricorum, 28.                                                             |
| Caput x1. de Parochis. 30.                                               |
| Caput x 1 1. de Dignitatibus,& Ca-                                       |
| nonicis.                                                                 |
| Caput x 1 1 1. de Monialibus, 34-<br>Inflantia pro dimittenda fecunda    |
| Instantia pro dimittenda fecunda<br>Sessione. 36.                        |
| Seffio III.                                                              |
| Inftantia pro aliorum Decretorum                                         |
| publicatione. 27.                                                        |
| Caput 1. de Sacramento Baptifmi.27                                       |
| Caput 11, de Sacramento Confir-                                          |
| mationis. 38.                                                            |
| Caput 111.de Augustissimo Eucha-                                         |
| ristia Sacramento. Caput IV.de Sacrofancto Missa Sa-                     |
|                                                                          |
| Caput u de Sacramante Projection                                         |

70

Caput va. de Sacramento extrema

Quetionis. 44. Caput viii.de Sacramento Ordinis.46 Caput viii.de Sacramento Matri-

Caput 1x. de Bonis Ecclefiz illorumque alienatione, occupatione, & damnis. 40

Caput x, de Ecclessarum, Rerum, ac Personarum Ecclessasticarum

Immunitate, 50.
Caput XI. de Seminario 52.
Caput XII. de Laicorum Confra-

ternitatibus.

Caput XIII. de Foro Judiciali,
ejufq: Officialibus, & Ministris. 55.
Caput XIV. de Exequiis, & Sepulturis, ac de Testamento pro ani-

ma in decedentibus ab inteffat 0.76 Caput xv. de Ufurariis, & Concubinatis.

Caput xvi. de Synodatico feu Cathedratico, & mortual i jure, folvendis.

Caput xv11.de Hospitalibus, a liisq: piis Locis. 6: Petitiones a Procuratore Cleri fa-

Caput xv111. de Constitutionibus Synodalibus recipiendis, & observandis.

vandis.

Inflantia pro Synodi dimisfione.

Decretum de Synodi dimiffione.

Acclamationes in Synodo facta.

Notarii Synodalis Rogitus.

67.



#### RERUM SYNODI.

Bhatiffa post expletum officisms in Monalierii exactione non fe immifceant, Absentiu excusationes a quo in Synodo recipienda? Acclamationes Synodi. 67. ASta fiant in Curia, aliter non folvantur. 56. Atas Marum , & Mulierum pro cotrabendo matrimonio. Adulti priufquam confirmentur, confiteant ur. Albus fit color ornamentoru omniu, qua Ss. Enchariftia Sacramento

Alienationes probibita in rebus Ecclesiasticis sine licentia. Alloquutio D. Episcopi in prima fell. v.in fecunda fell. Altaria venerentur cennes, & Super ea non imponant pileum, enfem, pallium, & fimilia 22.fine oruamentis fint suspensa. Altarium palliis terga mulieres non Superimpenant, nec fedeant Super

deferviunt.

corumdem Scabella. Alumni in Seminario recipiendi quas babere debeant conditiones? (2. Ambulationes in Ecclefiis non fiant. 23. Animarum enumeratio a Parochis auotannis facienda. Anniversarium celebrandum pro E-

piscopo ultimo loco defuncto. Annalos, nifi ratione dignitatis, Preshyteri non deferant. 28.nec Parochi fi non fint Doctores. A vua lustralis pueris in Ecclefiis ad bibendums non apponatm.

Archivum confirmatur ubique inxta mentem SS. Archidiaconus prima dignitas, ac ejus officium. Arma intra Ecclefias non babeatur. 24 Aromatariis diebus festis permittitur apothecas apertas tenere, o medicinalia vendere. 26.

B Annitis Clerici non faveant. 29. Baptismo non recepto Parvulo decedente, and pana Parocho infligatur, fi ejus culpa boc eveniat? 27 Benedictiones quascumque Parochi faciant flantes, non fedentes, nec Reneficiatus quilibet celebret fefin Sancti fui Beneficii. Biblia Sacra Parochi omnes babeat. O anos alios libros? Bibliopola quand libros in q. indice prohibitos. Blasphemias hareticales proferentes quomodo puniendi? Brevitas in celebratione Milla quado inducit peccatum mortale, & quando veniale. Brevitatis caussa non est recedenda a Missa currenti. Bulla in Cana Domini leggenda cora Populo. Bul'a Speculatores observetur. Bulla Gregorii XIV. @ Ss.D.N. Benedicti XIII. in caussis immunitatis lo calis observanda.

Andela quando spectent ad Parechune? Campana pulsentur sciente Parocho 64. si non sint benedicta, benedi-

64. fi non funt benedicta, benedicantur. 24. ad quid infervire poffint, vel non debeant? 2 Cancellarius emittat Videi professio-

Cancellarius emittat Pidei professionem. Canonici bis Pidei promissioni emit-

Canonici bis Fidel promifione emitatunt, & corana Epiferpo, aut Vicario, & coram Capitulo. Can'or, tertia Dignitas, & ejus offi-

Capitulum aCanenicis fiat in loco Jelito, & campana fieno pracedite. 32

Capfa co nmunis in Epifcopio fervada.
63
Cafus refervati cum cenfura,
14
Cafus referrati fine cenfura.
15
Lathedraticum comino federatum 611

Ceremeniarum Magifler Synodi. 1. Cereum Pafekale ipfum ardeat Juo tempore. 3 Chirurgi tenentur Fidei professionem

emittere. 11 Chorus, & qua in co probibita. 2 Claves Reliquiarum a quibus reti-

Clavis Cuftodia fit vel argentea, vel

nenda?

Clavis Arca, in qua repositum est Christi Corpus in Sepulchro, in Cathedradi retinenda a Thesau ario, in Parochialibus a Parochis, mumguam a Laicis, nec etiam in Ecclessis Recularium.

Clementis XI. s.m. declaratio pro iis, qui blandis verbis inducuntur, at ab Ecclesiis exeant.

Clerici adjuvent Parocho in doctrina Christiana. 19. stve in minoribus, stve in sacris, quando communicare debeant? 29.si sint Conjugati, in Divinis inserviant. Clero accedenti ad Festum a Procuratoribus non detur caro, sed stipendium taxatum.
6
Clerus in processionibus ad Ecclesiam,

unde exivit; revertatur.

Concionatores in Adventu, © Onadrago disagonim, pro prima vice Fidei profelliante amittant, etiam Regulares, 19. in fine fui muneris nuncient Epifcopo fi qua enuncia-

da videbuntur. 2: Conciones nec ante Solis ortum, nec pest occasum, fiant. 2:

collatio Cafium Confeientia. & qui ad eam intervenire teneantur? 20.
quomodo fieri debeas? 21.
Color vefiium interierum in Clericis

fis medellus, & qualis.

Comefibilia vendi peffunt d ebus feflis, ed pravia licentia, gratis
dunda.

Come adfétitie omnino prohibite..28.
Cunfejarii in hac Drucefi nequent
abfelver complices in encoumone
peccar, quim fit eix pro-illo actu
fufpenfa facultat. 42. novi emittunt Fiele professionem.

Conf Stores in Ecuclis in babien chrasi exceptenda. 4 Confessionalitus crates fint ferres.

configurations crates fint ferrex, vel flammer. 24
Conf. mandi pervenerint faltem ad continuou atatis annum. 19.

Confraiernitates omnes ad Ecclesiam pergant in processionibus, easque usque ad Ecclesiam comitentin 64. Congregatio Dostrina Christiana eri-

genda.
CratesConf flionalium fint fewea,vel famnea, non lignea.

Crux sit semper in altari, in quo celetratur, & in ea Crucifixus, et a in altari in quo est exposita Eucharistia.

Cura Animarum veintearata in Ecclesia Si. Salvatoris Terranova. 64.

### D

D Ecanus, lecunda Dignitas, & 32.
Decretum de Synodo incepta. 9.
De Examinatoribus Synodalibus. 11.
De Tellibus Synodalibus. 12.
De Officialibus. 12.
De Officialibus. 13.

Denuncianas a Parocous,qui pajcheli tempore non fatisfecerunt annua confessionis pracepto. 20 Denunciationes in matrimoniis fa-

cienda. 48
Dimissio prime Sessionis. 16.
Discedere a Synodo non liceat. 9. a
Diacesi absque licentia Clericis

om tibus probibitu,& qua panal 29 Diffributiones a Canonicis remitti non possunt absentibus. 32 Domini non mittentes samulos, vel

famulas, ad dollrinam christiana, non absolvantur.

Domus, in quibus babitant excommunicati, miretrices. & publici peccatores, vel qua aleis. & lu-

dis vetitis, exponuntur, non benedicantur. 3 Dos necessaria ad Ecclesiarum, vel Altarium, erestionem. 2

#### $\mathbf{E}_{-}$

Eclesia simel sultem in bebdomado scopir mundanda, & federal in mense ab aranearum telis expurganda-12, quando aperienda, & quando clandrada 2, 24, quid in vis fucere probibition 2. Ecclesia campistre semper clausa maneari, & nibil in visindecens

asservetur. Ecclesiastici munus Patrini absque Episcopi lictia non suscipiant. 29. in concubinatu viventium pana. 61. Edida omnia confirmantur. 65. Educanda fint in loco separato in Monasterro. 35.

Efficies hominum reprefentaci non debent in Sanctorum imaginibus. 25 EjeAns ab una Confraternitate non recipiatur in aciam.

recipiatur in autam.
Eleemofine a Parochis fiant. 21. quid
in Concionibus?
22
Episcopi requiritur recognitio,

approbatio in Saudorū reliquiis. 15. Epifcop pontificalia exercenti extra Carbedralem ownse Dignitates, & Canonici affifiant, & private in quacumque Ecclefa celebranti duo Casonici, prater Magifirum

Ceremoniarum, infervians, ibid. Eucharifia in quibus Ecclefis aftervandat 39. m.m minifiretin Miffis Defunctorum.42.minifiretur poff fumptionem fanguinis a Sacerdote celebrante ibid.

Examen ad pradicationem pramittendum. 22

Examinatores Synodales.

Excommunicatio contra subripientes Sanstorum r.liquias. 25. in
mulieres, sub, pratextu mortis
Parentum, selis diebus sacrum
non audientes.

Expositio publica Ss. Eucharistia non stat sine licentia Episcopi, nec etiams a Parochis, & Regularibus.

Extranei non admittantur in Semiuarium ad comzdendum, vel dormiendum, fine licentia Episcopi. 52

### F

Anuli non fint Clerici. 28
Facultat Confessari non prorogatur, si sidem non exbibeant, se
spiritualibus Exercitiis per dect
dies vacasse. 42
S

74

Pensina, & Mares pof nounm annum, etfi in primo, vel fecundo gradu in codem cubili non dor-

Femina prope altare non confiftant AL Penestella pro confessione , & communione, non inferviant Monialitus ad alloquendum.

Fenestra prohibita in Ecclefiis, gua? 34

Feda quomodo fancificanda? 26. Pefis diebus qui contradus permittuntur, & qui probibentur? 26. exequationes in civilibus fieri no pollunt, nifi adfit fuga Suspicio, cum licentia. Feftos dies Parochi fingulis Dominicis Populo aununcient. Fidei Professio emissa in Synodo. 10.

a quibus emittenda? Praudes Patrimoniorums probibentur, & puniuntur.

Enuflectant in Ecclefis onenes I utroque genn, Genuflectere uno tantem genn eft Christum illudere, non adorare, 22. Genufiedant amnes five in Ecclehis. five in viis publicis, & plateis, quicumque benedictionem volunt accipere ab Episcopo. 28. O-egmiano cantui addifcendo Clerir. incumbant eidem fuam navent peram Canonici, fi illius non fint gnari. .

Rratici,vel de barefi suspection denunciandi. Haretionrum prava opiniones in cacionibus non recitentur. 23. Historia facra disformes imagines non tolerentur. Historia apochrypha in concionibus non referantur.

22. Hofpitale Terrangua eredism commendatur, 63. Oppidanum exteditur ad alios infirmos, ad forms S.Conc.Trid.63. excipinatur lue venerea infecti. sbid.

Hospitalia omnia in hac Diacefi subfunt immediate Epifcopi vifitationi, directioni, ac gubernio. Hofpitalium Procuratores ab Episcopo eliguntur.

Anua probibita in Ecclefiis, 6 QUA? Tanua Monasteriorum quando ape-

rienda? Jejunia non observantes ex consuetudine , interrogantur juridice , quid sentiant de fide?

Imagines facra benedicantur antequam exponantur.29. & qua in iisdem concurrere, & ab iisdem, qua arceri debent? ibid.

Immunitas facrorum locorum omnibus Ecclefia hominibus commedatur cuftodienda, 24. auando laditur in personis, rebus, & locis? 50. Infantes in Parentum lecto non retinendi. 30. Expeliti baptizentur femper, faltem fub conditione. 28. baptizati flatim a Parocho adno-

tentny. Infirmi a Parochis Sape Sapins visitandi.

Infignia fodalitatum non immuten-Instructiones S. Officii observentur in examinandis telibus pro matrimoniis contrabendis.

Inventarium a Parochis, & a Pro-CN- curatoribus faciendum. 31. In vestimenta quomodo facienda, 6. qua observanda: 62.

Juramentum prafitum in Synodo ab Examinatoribus Synodalibus. 13. a Judicibus, a Teflibus, & Officialibus.

Jus mortuale quid? 62. a Cathedratico diffinitum. 16.

#### L

Aicalis Curia Ministris Clerici injuriam non faciant. 39. Laici chorum non ingrediantur. Ledio Canonici Theologi primo textum exponat; secundo quastion? biforicam, tertio quaftionem moralem refolvat: quarto aliquid cotineat aptum ad virtutem felladam, vel ad vitium fugiendum.21. Lectio libri spiritualis pramittatur in Collatione Cafuum confcientia, 20 Libri probibiti non retinendi. Libri quatnor babeantur a quolibet Parocho. O anales? 20. anales etil a Monialibus levendi ? 36.

a Monialibus legendi? 36 Licentia babitus clericalis deferendi, & requifita. 47 Libidinem excitantes imagines ab

Ecclesis removementur. 25.
Lima supellex in Missa sacrificio
quomodo babenda? 24.

Litera Capitulo diresta recipiantur a Secretario, & legantur coram toto Capitulo.

Literas aliorum, vel aperientes, vel retimentes, absolvi non possunt. 43. Locationes a Procuratoribus no flant Propinquis. 49.

L'ropinquis. 49
Ludentes Clerici aleis, vel taxillis,
ana pana puniantur. 29

Ludi alearum, & taxillorum, in loco publico, probibiti diebus feßis 25. prope Ecclesiarum januas non fiant.

## M

M Acellaris diebus probibitis sis tantum carnes vendant, qui licentiam babent.

Magi, firiga, &c. deterrendi, & pu-

Magifri Grammatica doceant rudimenta Fidei Difipulos fuot. 20 Matrimonium celebrent Sponfi de mane, & in Ecclefia. 27.non contrabant qui non funt confirmati. 48. qui principalia Fidei rudimeta non callent. ibid.

Medici tenentur emittere Fidei professionem. 19. declarant pro carnibus come dendis diebus probibitis, & Episcopus, vel Vicarius di-

fpensat. 2 Missam diebus festis omnet audiant sub pracepto. Missa Parochialis quando, 2 quomo-

do celebranda? 20 Milla nec ante aureram, nec post meridiem, celebranda. 41. in omnibus tamen Parochialibus ut in Cathe-

drali, celebretur in aurora. 64
Missa non celebrentur Concionum
tempore. 22

Missis infervire debent Clerici qualibet bebdommada die per surnä, & sub quibus panis? Missarra celebrationis reddans rationem Cappellani, & Procurato-

res, exactissimam quotannis ab Episcopo Deputato. 62 Mimi vanas representationes diebus festis non faciant. 26

Modus vivendi in Synodo.

Molitores cum licentia diebus festis
possunt suum in molendinis officiti
exercere.

Monasterium Monialium Terranova Procuratorem babeat, qui si Ecclesiasticus, non laicus.

MoniaMontales exercitia (piritualia quetannis faciant. 34.que observare d. beant quando Confejarius Monafterium ingrediture 35. concionis tempore neminem alloquatur, ibid. feparatims cubent. ibid. iisdem fancta communitatis ob+ fervantia proponitur, & commendatur. ibid.

Montes pictatis ad formam S.Concilii Tridentini erigantur , & gu-

becuentur.

Mulieres in Ecclifis femper ab bominibus separata. 22. linea diebus fellis non lavent nec exponant feli in viis publicis 26.legere feribere , de canere , Clerici non docount. 29,no tu facrum Viaticum nen afficient. 40. cum nudis brachiis, pollore, O Scapulis, & cum by ethis in capitibus, nec ad confellianes, nec ad communionem, admittantur 44.

Egocia ardua Capituli non escpedienda fine interventu Epi-Scapi. 32, Negaciatio Ecclefiafticis probibita. No Tis tempore Clerici no vagentur,

& sub qua pana? 29. Nomen Sandi imponatur Infanti in 28. baptifmo. Nomina non communicantium tem-

pore paschali deferenda a Parochis ad Episcopam. Nominare tantum posunt Syndici,

& quando , & quemodo , Conciomateres. 22.

Notarius Synodi. Netr'a fillorum, & jejuntorum

Diecefis fint office in Sacrific.

Cathedralis, & Parochialium Ecclefiarum. Novitia fint in loco feparate in Monasterio.

Blationes Speciant ad Ecclefias, non ad Paroches. 21. Obstinatis censura sunt aggravanda, o reasgravanda. Obsterrices quando, & quemodo Infantes baptizant? Officiales Synodi. 10. Officiales in ecclefiafticis rebus peragendis. 12. Officia profuna a Clericis non exercenda. Olea fucra bene custodiantur a Paro-

clis, & Sacriffis. 30.vetera comburantur, dum nova recipinntur.45. Oleum Infirmerum conferentur in

Ecclefia, or prope altare , in quo Ss. Euchariftia affervatur. Ouera Missarum quemodo recipienda? 64. Oratio publica in Synodo. 10. Oratio mentalis in Seminario fa-

Oratoria ab Episcopo non approbata uon funt ad celebrandum apta. 41. Ordinandarum impedimenta revelanda. 46. Eorundem examen.ibid.

Ordinati ad titu'um Patrimonii quid facere baheant ? Ordines quibus dari non debeant. 48.

Arentes a v mittentes filios ad Dalriuum Chr flianam no ab-Colmans w. Parocki defides in Daffrina Chrift'ana paniendi. 30. nen den licentiom pradient fifti. 36. Peruliantes extra parockiam qua papa pielendi 1910. 10. non noma patidiotus fifti in Milla parotidiotus fifti in Milla parotidiotus fifti in Milla parotidiotus fifti in Milla parotidiotus mon visitamen un milla
nobeant. ibid. Malieres in lello
partarientes non vifitent, ibid.
partarientes non vifitent, ibid.
partarientes non vifitent, ibid.
partarientes non vifitent, ibid.
partarientes properaren ibid.
Parochialas Ecclifa conferenses

omnes. 2 Parochialis Missa a Parochis applice-

da pro Popalo.

Particula quo tempore mutanda? 39.

Patrini munus qui suscipere no posfint?

28.

Patrimonium proOrdinibus quando, & quale conflituendno? 46. Personati Chrici qua pana punien-

di?
Pileolum album nemo in Ecclesiis
deferat. 23. nec nigrum sub byre-

tho Sacerdotes, cum encunt ad cebrandum, deferant. 4. Pana non intervenientium in Collasione Cafuum Conficientia. 20, dies

for on observantia, or quantal 27, in contrabentes matrimonia cladelinavoi in gradu probibito.49, Mulierum in concubinatu viventium.

Pileum capiti nemo superimponat concionum tempore, & sub qua pena?

Prajudicium nen inferendum in Synodo. Pradestinationis myserium Concio-

natores ad profestion Auditotibus proponant, ac caute de eo lognantur. 23

Presbytheri celebrantes in Ecclefiis ruralibus doceant DeGrina Chriflianam intermuittes ad Missam, 20.
Presbyteri non celebrantes communicent omnibus diebns festis. 39.

nicent omnibus diebns feltis. 39 Procuratores ownes elignatur ab Episcopo.63, reddunt rationem De-

pntatis ab Episcopo. ibid. sipendium iisdem assignatur. ibid. Probibentet Ecclesis, & Ecclesiasieis, vendere, cedere, emere, extra-

ais, vendere, cedere,emere, extrabere, bona, frudus, oc.excommunicansur.

Procurator Cleri in Synodo, ejusque petitiones. 10. Promotor Synodi. 10.

Profana imagines arceatur ab altaribus, & qua? Pueri discalcenti, bomunciones Mis-

fis non inserviant.

Punctor Chori fit pro qualibet Hebdomada.

### 0

Uadragefima, & Adventus, stpore, non est probibitum Matrimonium, sed selemnistes nuptierum, & sedem stopee Crates in Monasteriis Monialium von aperiantum.
36
Outrela in Synodo cui deservada? 3

aperianter. 36.0
Querela in Synodo cui deferenda? 36.0
Quinquagenaria debent esse multuresyna (unt fumula Ciericorum. 30.0
ui arcendi a 5.1, Eucharistia susceptione? 40.

#### R

R Ationalibus tantum detur confused merces proexamine librorum computorum Eccleftarum. 64 Recidiva quamodo a Confessivite tradanti? 44 Registra resinenda in Curia. 66 Regulares babean licentiam concionation of the confused mention concionation of the confused mention concionation of the confused mention of the confus

nandi

madi a fuir Superioriburaa, ommer intervaniant ad folomore. Corporis Chrifti Procellouson, 400, quibus un fighrare poffint Superioriburon, 400, quibus un fighrare poffint Superioriburon, 500, quibus unu glibret 45, unu folovunt Cathodrasicum, 61, comitantum Procellouse ufique de folomore, ciefium, ve l'abbedratora, vel Paro-hairon, 62, unu faciant per la Euser in Ecclefit non fuir fine filiustia.

Reju a pro Seminario data obser-

vande.

Keitsiis Amilarum, & veneratis, que iislem debetur 23 in Tubrancullo, in que of thriji tarput, me alfronade, ibid. in Sepukro in Casa Dounid, & in diel in Sepukro in Casa Dounid, & in diel in que exponiture Fuchariffe Sacrancularo, me exponentale Sepula gloridades de la completa tarque expositation popula gloridades de completa tarque que colocario, me deferir, nec returris, poffertibile Remid um custra phatentes confu

gio. \$52
Renunciatio, & Reassumptio celericalis kabitus quemodo fieri debeat ?

Representationes facra non fiant fine licentia Ep-scopi. I Refervatio excemmunicationis, qua incurrunt violantes immunicate

incurrunt violantes immunitate localem. 51. Refidentia Parochorum, & pane. 30. Canonicorum, & pana. 32.

Ropitus Synodi. 67.
Rubricas, & Sacros Ritus, Clerici
calleant. 28.

### S

S Acerdos nullus celebrare patest in altavi illo, in quo Episcopus celebravit, pro illa die , sine ejus

Sacerdotes exteri nou admittantur ad celebrandum fine commendatitiis, & fine licentia.

Sacerdotes Missa coremenias calleat; calicis abstrations per so ipsor saciant, uon celebrent in aitari sub quo sciunt esse corpora defundorum.

Saccifia major in Cathedrali de mane a fijlar femper in faccifia; feflis diebus etiam ad vefperas. 24 Scamua particularia in Ecclesiis

prohibita. 2.
Scurrilia inter concionandum non
proferantur. 2

Secretarius Synodi.
Secretarius Capituli quolibet anno
elientur.

Sedere prohibitum ante Sacramentum expositum.

Sepulcra în die Cenne Domini fiant tantum in illis Ecclefii, in quibut St Eucharifia affroatur. 40-Sigillum habeant Parechi cum imagine Sandi propria Parechie, feu Ecclefie. 21.

Sigillum Capituli fervetur in arca, cujus clavium unam teneat Synaicus, aliam Secretarius Capitu-

Sodalitas Ss. Sacramenti-Civitatis Oppidi confirmatur. 54. que a Sodalibus funt obfervanda i ibid. Soda'itates due alse in eadem Civi-

Sodules Confraternitatum qui effe

Sonare, 5° canere, per publicas vias no Vis tempore Clericis probibisti, 5° fub qua pana? 29. Sponfalia non dissolvida sine caussa.49.

Subbastationes facienda in locandis bonis Ecc esiarum, vel in alienandis pravia facultate. 50. Syno-

#### 7

T Abella boraria, qua est in Sacristia Cathedralis, est observanda in ownibus Parechialibus Di acesis.

Tabilla fit in omnibus Sacrifiis Cathedralis, & Parochialiä, in qu'bus omnes Ecclefiaftici illius loci fint adaptati.

Tabernas ad considendum Clerici no ingrediantur, 2

Talaris fit Clericorum habitus, pracipus quando Missum celebraturi Ecclesiam, vel Sacristiam ingrediuntur. 28.

Tam Innocentiana fervanda. 55.
Taxa pro Cathedratico. 61.
Tempus pafebale currit a Dominica
Palmarum ufque ad Dominicam

in albis. 40 Tempus, que Cathedraticum folvi

debet. 62. Tempus que solvitur jus mertuale.62.

Testes Synodales.
Testimonium diebus festis quando quisfacere possis, & quando non

facere?
Theologalis Prabenda Inchifarcha
VI. Dignitati perpetuo unita. 2
Theologus Prabendatus S. Scriptura

exponat, unn Theologium moraleus. 11. quo tempore lelionesbabebit. ibid. tempus vacationis ibid. pana, fi negligens fuerit, &pana non intervenientium: ibid. Thefinerarius IV. Dignitas, &- ejus

efficium. 32. Transactio pro jure mortuali. 62.

# V

V Asa aqua bonedicta quomodo babenda in Ecclesiis?

deferenda?

Ven ilia non exponantur prope Eccle-

Ventua non exponantur prope Ecclefiarum jan iss, nic ludi faciant. 24. Ventiones probibita a fac. can. a Clericis non fiant.

Venditio olei, ferici, frumenti, &c., a Procurateribus no facienda abjque licentia Epifcopi.

Vestis brevior Clericorum qualis debet esse ? Viaticum qua solemnitate deseren-

Viaticum qua solemnitate deferendam?

Ficarius generalis emistas Fides professionem. 19. absque speciali facultate Episcopi Dimissioni ad Ordines uon expediat. 47. sti sacris Ordinabus insginius. St. visttet carceres, archivam ; orc. 6ferves Taxam Innocentianam, ibid.

Vicarii Foranci dent licentiam laborandi cum caussa diebus festis, & gratis, 26. servent omnino qua pracepit D. Episcopus Fili. 56. Violaceus sit color theca, in qua de-

fertur oleum Infirmorum; 44.
Viri fint Virorum Patrini, & Mu-

lieres Mulierum. 38.
Vitalitia Propinquis donari a Monialibus non possunt. 36.

Unctionic extrema Sacramentum quibus non administrandum, que und administrandum. 45. Vox Passoris audiatur in Ecclesia. 22. Ujurpanter e domo Parochi quacunque ad Ecclesam spectantia, qua

pana plestuntur ?

FINIS INDICIS STNODI.

f. 9. & alibi. Discefanum f. 10. Christiana vita f. 11. psefcripta f. 14. confuetudine

f. 14. respoidt. f. 17. quod f. 18. & alibl. Excomunicationis.

f. 22. hyftorize f. 26. defferri

f. 29. quam f. 31. Sacram Bibliam

f. 31. & alius f. 35. extractione f. 38. Porochi

f. 40. adoranda f. 41. in qua

f. 49 dare f. 51. etiam de

f. 52. Seminarios f. 55. Confraternitatibus, f. 56. affigere.

£. 56. affigere. £. 59. exhortamus £. 61. Rogularibus Diecefanum.
chriftians vite.
prafcripe.
confuetudinem.
refpondir.
quod.
Excommunicationis.
hiftorise.
deferri.
quas.
Sacra Biblia.
& Aliud.

& aliud.
exactione.
Parochi
adorandam.
in quam.
donare.
etiam ut de.

Seminaria.
Confraternitatum.
afficere.
exhortamur.
Regularibus.

# INDEX

#### RERUM APPENDICIS.

Nftruzzione per infegnarfi facilmete la dottrina Cristiana. n. l. f. 1. Inftruzzione per quei,che delleno ammettersi per la prima volta alla fagramentale Confessione. 5. Dell'olbligo della Confesn.11.f.5. fienes Dell'Esame della Coscien-24. Del Dolore, e modo di farsi l' Atto di Contrizione. 8. Della Confessione. . Della soddisfazione, o sia penitenza. Della Affolizione. 12: Orazione doppo la Confesa finne. Instruzzione per quei, che del hono ammerter fi per la prima volta dlla l'agra Contunione. n.Ill.fit 4. Dell'eccelleza del Sagramento dell'Eucaristia. 14. Degl'effetti del Sagrame.

to dell' Eucaristia. Delle disposizioni nicissarie per la Sagra Comu-18. nione Della obbligazione di predere il Sagrameto dell' Eucaristia. Della Santifinta Comunio-Orazione dopo la Comunione. Costitutio Benedicti XIII. pro Quarta funerali Parochis folveda.n.IV.f23 Decretum S. Congregationis circa Subcollecton.V.f.28. Alique declarationes pradicti Decreti a Jacra Congregatione emanata, in Concilio Romano jullu D. N. Benedicti XII! deputata. Editto di Monsign. Perrimezzi, per le Monache di Terranuova, Citta di lua

Sua Diocefi. n. VIf. 33. Pergli Eccle fiaftici.VII.f.35. Per le pirucche. n.VIII.f.37. Per la mondezza delle l'agre Suppellettili. IX.f. 38. Per gli Efercizi Spirituali degli Eccle fiaftici.X f.40. Formula jurameti a Pun-Hasoribus prestadi. XI.41. Instructio pro examinandis testibus pro matrimoniis cotrabedis.XII.42. Editto intorno alla vita,ed onestà degli Ecclesiaflici. n.XIII. f.46. Decretum Sac. Rit. Congregationis, Super comitatum a Syndico, & Ele-Elis Civitatis Oppidi Episcopo potificaliter celebraturo prestadu. XIV.51. Ejusdem Super nonnullis juribus prabeminetialibus a Cofratribus Cofraternisatis Ss. Sacramenti ejusdem Civitatis prætenfis. n.XV. f.52. Ejusdem Super Pannum olosericum, aureis fafciis ornatum a Magi-

fratu Civitatis Oppidi pretensum. n.XVI.f.53. Decreto della Sagra Congreg. per l'offervanza della talfa Innocentian.XVII. f.54. Provista della sagra Congreg.fopra la presenfione delli Sindici,e Nobili della Città d'Oppido di voler le Candele in Casa nella festa della Purificazione.n.XVIII.55. Decretum Curia Archiep. Rheg.pro deputando Cocionatore ab Episcopo Oppilenfi, quomodo, & n.XIX. f.56. quando. Decisiones Sacre Congreg. Super nonnulla dubia, ad dignitatem Protopape S.Christine Spectan.XX. f.56. Decretum S. Congreg. que tribuitur ad quinqueniu facultas Episcopo Oppidano subdelegandi benedictionem Sacrarum Suppellectiliu. XXI.f. 58. Instruzzioni della Sagra Con-

Congreg. Sopra il mode delle denunciazioni in materia di follecitazion.XXII.f. 58. e 59. Dellamedema sopra l'esorn.XXIII. f.60. cizare. Mandatum S. Cogregationis Super residetia per-Sonali Parochorum, & aliorum, qui ad eam ten.XXIV. f.61. nentur. Mandatum Clementis XI. pro exercitiis spiritualibus semel in anno ab omnibus Ecclesiasticis peragendis, & quod nullus Clericus ad facros Ordines affuma-

tur, fiea prins non peregerit. n. XXV. f. 63. La Sagra Congregazione loda il zelo , e buon governo di Monfig.Perrimezzi Vescovo di Opa n. XXVI. f.69. pido. Instruzzione per la Dottrina Cristiana. n.XXVII. f.66. Atto di fede. 66. Atto di Speranza. 67. Atte di amor di Dio. 67. Atto di contrizione. Parochi habent obligationem applicandi saerificium pro n.XXVIII. f.68. lo.

### FINIS.

# APPENDIX

#### AD PRIMAM DIOECESANAM SYNODUM OPPIDENSEM ANNI MDCCXXVI,

ī.

#### INSTRUZIONE

Per facilisar il Metodo di bone infegnare la Dottrina Criftana fatta per ordine di Noftro Signore BENEDETIO XIII. e posta nell'Appendice del fuo Concilio Romano.

- N ON bafta dare il latte, quando il modo di porgento fia coal ditadattato; che non produca a nchi'i riceve il defiderato nutrimento. Tal ditetto à la Santità di Noîtro Signore riconofcituto con molto fine rammarico nella infuzzione, che fi sa della Dattria Criftiana a fanciulli; imperocche, fe bene i Parrochi non mancano foftanzialmente di fomminifiarare il latte della Griftiana pietà, coll'ammaefiraril nella amedefina Dottria, alcuni però lo fanno con modo così confiso, ed inetto, che fono cagione a figliuoli, o che nol' prendano bene, o almeno, che lo prendano indigetalmente, e condificoltà. Onde per ovviare quefo difordine di non poco momento, à fifinato necessario di preferivere in quefta Instruzione il metodo più facile, e più chianço, od quale dovrafi per avvenire in tutte le Parrocchie insegnare la Dottrina Criftiana.
- 1. Ne glorni di fefta, fabiliti in quefto Concilio Romano, il dopo pranzo, oltre al folito fegno della Campana della Chiefa Procochiat, fubito fi manderà uno, o due figituoli de più diligenti, e divoti, fecondo la grandezza della Parrocchia (ed in loro mancazza il Cherico Parrocchiano) che col campanello vadano per le fitade dienende Padri, e Bladri, mandate i voffri figituoli alla Dottrina Criftiana, altrimenti ne renderete firetto comto à Dio.

della Chiefa, ogni qual volta faranno questa opera di pietà; efortando a questo efercizio così fanto, le persone anche più nobili, cospiciace de luoghi, accione più facilmene s'induciano gli altri ad interventivatin mancanza de Laiei, supplirauno i Cherici; e Preti della Parrocchia: e farà unizio di que, li Hefii il fare, che i figliutoli uei tempo dell'efercizio sitano colla dovuta modelita, e fenza sitrepito in Chiefa.

III. 3. dividerano in più Claff, fecondo il numero, e capacità del Parrocchiani, che fono obbliggia di intervenire alla Dottrilui facendo, che per ogni Caffe fiano otto, o diece al più, diffribuiti in modo di circolo, a da egni Claffe prefederà col titolo di Maefre un Szeredore, o un Cherico, o sitra periona delle più intendenti, e più pratiche nella Dottrina Criffianti adoperando di dell'allo il medicini, coi deputrare per Maefre quello della Claffe quarta alla Claffe terza, quello della Terza.

alla feconda, e così delle altre.

IV. Si procuri, che fiano le Claffi almeno quattro per il figiluoli, e al quattro per le figiluole, nella prima delle quali fi affegrezano per ificolari i principianti; e s'infegnerà da tutti uniformemente, efetuta ogni altra, guittà il comandamento di Ciemente VIII. nella fua Conflituzione Pafrozii: dell'amno 1598. la Dottrira piecola del Bellarmino dal 5. Sate voi Criffiusof fino alla dichiarazione del Credo. Nella (econda Claffe dala dichiarazione del Credo fino a Comandamenti di Dio, Nella tetra da'Comandamenti di Dio, fino alle Prità Teologali, e Cardinali. Nella quatta dalle Pirrà Teologali, e Cardinali fino al fine. Effendovi poi moltiplicità del Parrocchiani da infitutifi, fi moltiplicheranno le Claffi, (didividendole, fecondo i bifogno.

V. Si faramo tanti Cartelloni, quame fono le Cleffi, ne'quali Griveraffi con lettere majuriole CLASSE PRIMA, CLASSE SECONDA, CLASSE TERZA, CLASSE QUART's; edifiribulti proprazionalmente i luoghi, à fafigestino fopra i medefimi Cartelloni, accioche ognuno fapria la fuaClaffic.In oltre in un libretto fi noterino tutt que', che fi filmeranno atti, per la tale, è tale Claffe. Ne'fi franno puffire dalla Claffe inferiore all'altra fuperiore, fe non que', che col parcee de' Macfari fi faramo benfifmo impratichiti delle code, che s'rinfegano.

nella Classe inferiore.

VI. Gli Arcipreti, Parrochi, Rettori, o Vicari Curati rifpettivamente dovarano afiftere, diiggere, e regolare tutte quefte difforitioni. Edactioche riefcano col dovuto ordine, decoro, e con frutto, procureranno di effere colla dovuta vigilanza tutti in tutte, e tutti in chefeduna delle fudette Classi; fitudiande di avere chi loro coadjuvi, con avulare i loro Vefovi, fe i Cherict, o I Preti faranno negligenti: e tavendo, la coly froverfeierà a loro danno.

VII. Gil obbligati ad intervenire alla Scuola della Dottrina Criffiana faranno i matchi da fette anni fino a quattordici, e le femmine da fette fino a dodici; e fe i Padri, e le Madri, ed i Padroni per II Servitori, ed O- perari, faranno trafourati in mandarli, dopo la terza e quarta monizione da farilloro da Parrochi, fiano i matefini traforarati fottopoliti dal roporio Parroco all'interdetto perfonale, ada rabitrio prudente de Vefovot. Se poi i Parrochi faranno conniventi, ed indulganti; foggiaceranno esfa alla enca dello altrui mancanze.

VIILQuando vi fossero però degli adulti, che non sapessero bene i misteri più principali della nostra feda, e le cosi più necessiraie à conseguir l'eterna salute, restino i medsima affecti, fotto la pena dell'interdetto dall'ingereso nella Chiefa, ad arbitrio pure de'propri Vescovi, ad intervenize al Castechismo, o sia breve instruzione, che si fasi ad-Parrochi, come appresso nun to. dopo il Vangelo della loro Messa Parrochi, come appresso nun to. dopo il Vangelo della loro Messa Parrochiale, o della Messa de'Cappellani. Si efortano però tutti, atto u omini, qui to donne ad latervenire in Chiefa nel tempo di questo escrezio delli intera Dottrina Cristinan; con avvertenza però, che se donne adulte si collochino in luogo distinto della Chiefa, sprarete totalmente dagli uomiati; concedendo Sua Santiti. cento giorni d'Istaligenza a quelli, che interveranno, e cettra quelli, che

IX. L'efercizio dell'infegnare devrà durare mezza ora: perciò clafchedun Parcoco dovrà provvederi d'un Ortologio da polvere per fuo regolamie to. Terminata, che farà is mezza ora, fi collocherano i figliuoli, effegliuole di ciafcheduna Claffe non più in circolo, ma una parte is faccia all'altra, e fi farà per un'altra mezza ora la difputa, la quale confiferà in fare, che un figliuolo, ed una figliuola interroghi l'altro, e l'altra: e fallando, fia corretto da'compagni più pratici della medefima Claffe.

Finita poi, che sarà eziandio la disputa, si farà anche la Instruzione breve, che è stata ordinata a fari ogni festa dopo il Vangelo delle Messe Parrocchiali cantandosi da due postatmente, e rispondendo sutti l'Parrocchiani, che sono insteme sa Chiefa, le cose seguenti nella

materna lingua: cioè

1. Il fegno della Santa Croce.

2. Il Credo.

3. L'Orazione Domenicale.

4. La Salutazione Angelica.
5. I Precetti del Decalogo.

6. I Precetti della Chiesa.

7. I Sette Sagramenti.

8. Un'Atto di Contrizione.

XI. Per ultimo fi reciteranno le Litanie della BeataVergine coll'Orazio-

ne posta in fine della Dottrina del Bellarmino; sicome si dovranno ancor recitare le soite Orazioni, prescritte dal medesimo, eziandio avati di cominciare gli esercizi.

XII. Ed accioche tutto ciò fia noto ad ognuno, fi ordina a Parrochi, e Curati, che ne faciano la publicazione tra la Mesfia Parrocchiale ne'primi tre di fefitivi, dopo la ricevuta del Concilio; e di più due volte Peano nella prima Domenica del Mesfe di Gennijo, e nella Domenica in Albiri e per ogni volta, che i Parrochi ne trasgrediramo foffervanza, o in tutto, o in parte, fiano corretti, e puniti, ad arbitrio de'loro Vefovi; come altresi gli altri Ecclisfaffici, che defilinati da l'Parrochi, ri, custranno, o faranno mancati nel far l'ufizio, loro preferitto, e da affeganto. Nella teras Sessione del Concilio Romano a 29, Aprile, 1795.

#### F. A. Areivefc. di Avellino , e di Frigenso Segr. del Concilio



#### II. INSTRUZIONE

Per li Figliuoli, e Figliuole, che debbono ammetterfi per la prima volta alla Sagramentale Confessione.

#### INTRODUZIONE.

Poiche nelle autre Avvertenze, date da S. Carlo Borromeo a'Confefori della fua Città, e Diocedi di Milano, avvifa il Sento Arcivelcovo, Elpre fanta afanza di far venire i Putti, e le Patte, ganztanqua non panfino cinque, o lei anni, ad uno ad uno innanzi al Confeloreo, accicche comisciave, e a poic a peco vadano influentadofi, ed introduce nedofi nella cognizione, e poi nell'ufo di queflo Sagramento; il dalla Santità di No-firo Signore Benedetto Papa XIII. filmata cofa molto tutti el i propore e fomiglianti Miniftri, e preclamente a Parrochi, la feguente breve Infruzione in forma di Dialogo fra il Confelforo, e di Penitente, intorno alle cofe più principali, che devono faperfi, del Sagramente della Penitenza, con parole chiare, e femplici, adattebili alla Innocenta za infereno, e di alle poca capacità degli flessi fancialli.

#### PARTE PRIMA.

### Dell'Obligo della Confessione,

Conf. D Itemi, figliuolo, vi fiete mai confessato?

Conf. Non fapete voi, che tutti i Criftiani, i quali an peccato dopo il Battefimo, anno l'obbligo di confessarii?

Pen. Padre si: e l'ò imparato nella Dottrina Cristiana.

Conf. Volete voi dunque confessarvi?

Pen. Padre si; e perciò defidero fapere, che cofa è Confessione?

Conf. La Confessione è una vera, e legittima accusa de propri peccati attuali, fatta al Sacerdote, che stà in luogo di Dio, per averne la remissione, mediante l'assoluzione Sagramentale.

Pen. Giache nella Confessione si an da accusare i peccati attuali, ditenti, che cosa è peccato attuale?

Conf. Il peccato attuale è una trasgressione della legge di Dio, fatta colla propria volontà.

B Pen.

Pen. Di quante forti è il peccato attuale?

Conf. Di due forti, cioi mortale, e veniale.

Pen. Qual'è il peccato mortale ?

C.o.f. Il peccato mortale è quello, che si commette contra la carità di Dio, o del prossimo: è si dice mottale, perché priva l'anima della vita spirituale, ch'è la grazia santificante, e resta condamnata alle pene oterne dell'inferno.

Pen. E qual'è il peccato veniale?

Cosf. Il peccaro veniale è quello, che non è contro la carirì, e non priva l' anima della divina grazia, siè ananda alle pene dell'Inferno: ma nondimeno difipiace a Dio, perche non è fecondo la fua volonta, e fecondo la fua legge: e fi dice veniale, perche effendo cola leggiera, metita facilmente il perdonto.

Pen. In quante maniere fi può peccare?

Conf. In tre maniere si pecca, cioè con pensieri, con parole,e con opere.

Pen. Quali fono i peccati di pensiero?

Conf. I peccati di penitero fono quelli, che fi commettono colla mente,e col cuore, cio l'odio, l'invidia, I mail defideri, il giudizio temerario, &c. Pen. Quali fono i peccati di parole?

Conf. Sono quelli, che fi commettono parlando, come la bugis, il giuramen-

Pen. Quali fono i peccati di opere?

Guff. Sono quelli, che fi commettono, o col fare quel, che non dovete fare, come ammazzare, rubare, &c. o con la faira di fare quel, che ficte obligato a fare, come non ientir la Messa nel di della festa; rompere il diagiuno, quando si dee digitunare; sar danno al profilmo, o nella persona, o nella roba, &c.

Pen. Come ò da conoscere quando ò peccato?

Cosf. Quando volontariamente, con avvetrenza avete trafgredito qualche cofa della legge di Dio; cioè quando avete fatto ad altri quel, che non volevate per volo o non avete offervato qualche comandamento del Decalogo, qualche precetto della Chiesso avete commesso qualcuno de vizi; capitali.

Pen. Come à da conoscere, se il peccato è mortale, e veniale?

Corl. Se la offică è contra la carită di Dio, o del profimo in cofa grave, e l'avete fatta con piena avvertenza, e deliberata volontă; li peccato è mortale; ma fe l'offică e în cofa leggiera (eccettuari alcuni, ne e'quali la leggierezza della materia non ificufa da colpa grave,) o benche fia in cofa grave, l'avete fatta fonza la piena avvertenza, o fenza la piena deliberazione, è peccato veniale.

Pen. Quando uno pecca, che merita?

Conf. Chi fa peccato mortale, perde fubito l'amicizia, e la grazia di Dio, l'eeller fuo figliuolo adottivo, ed erede del Paradifo, e merita fubito di stare co'Demonj nell'inferao. È chi fa peccato ventale non perde la grazia di Dio, ma s'impedifce nel fervore della carità, e non merita la pena eterna, ma folamente la temporale, da pagarfi o in questa vira, o nel, Purgatorio.

Pen. Dopo il receato mortale, come fi può fcapare la pena dell'Inferno, e tornare ad effere figliuolo adottivo di Dio, e meritar di nuovo il Paradito, Conf. Coll'accular la lua colpa, e confessir bene i suo pecaria, e piedi del Co-

feffore.

Pen. Come & da fare per confessar bene i miei peccati?
Cenf. Tre cose avete da fare prima di andare al Confessoro.

Primo. Far l'efame della cofcienza, per ricordarvi i peccati.

Secondo. Dolervi innanzi a Dio di averli commessi, come ossese fatte a lui, fontmamente buono, e sommamente amabile.

Terzo. Domadarnegii perdono, con fermo propofito di non peccare mai più

### PARTE SECONDA.

### Dell'Esame della Coscienza.

Test. Ome fi fa l'efame della Colcienza ?

Cosf. Bifogna, che vi ritirate folo in qualche luogo della Cafa, o della
Chiefa, eprimieramente preginate iddio, che vi faccia grazia di farvi ricordare tutti i peccati. Dopo anderete peafando, fe avete offervato i comandamenti di Dio, di precetti della Chiefa; e fe avete fuggifo i visi çanitali. Per efemplo.

Prime. Iddio comanda, che fi onori il Padre, e la Madre. Pensate voi fe no gli avete rispettati: se non gli avete ubbiditi; se gli avete fatti adira-

re,&c.

1

Fecondo. La Chiefa comanda, che si senta la Messa nella Festa. Pensate voi se avete qualche volta sassitato di sentinia, o se vi siete stato fenza at-

tenzione, fenza divozione, o fenza modefila.

Tetzo, Tra i vizi capitali vi è l'ira. Penfate voi, se mai vi fiete adirato contra il profilmo, e se per odio gli avete desiderato male: se l'avete maledetto, o bestemmiato. E questo s'intende anche delle bestemmie contra iddio, contra i Santi, e contra i Morti.

Zes. Quanto sempo ò da mettere, per far bene Pefame della cofcienza?
Conf. E neceffario m: tterci quel tempo, che metterefits per ricordarvi hene qualche cofa, che vi preme: e quando avvete fatto quelto, non fiete

obbligato a penfarci più.

#### PARTE TERZAL

#### Del Dolore.

Per. D Opo che mi fone ricordato de peccati, come è da fate per conces

Cest, Dovet pregame il Signore poliche il lune fi pub dolere de peccati, fe iddio non gli muove il cuore colla fiu grazla: e di più confidererete attentuara nete, che il peccato mortale è tuna grandifima lingiuria fatta a Dio, il quale per la fua infinita bontà merita non di effere offeto, ma di effere anato forva tutte le cofe, e fervito da tutte le Creature.

Pen. Padre dichiaratemi meglio, come à da effere questo dolore.

Curf. Questo dolore può essere di due maniere. Dolor persetto, che si chia; ma Contrizione: e dolore impersetto, che si chiama Attrizione.

Pen. Quale è il dolor perfetto, che fi dice Contrizione ?

Conf. Il dolor perfetto, o fia la Contrizione, è un dolore perfezionato dalla carità, col quale per folo amor di Dio, come fommo bene, ci dispiace fopra ogni male aver commesso il pecceto.

Pen. Eil dolore impersetto, che si chiama Attrizione, qual'??

Csnf. Il dolore imperfetto; o lia l'Attrizione, è un dol ore di aver peccato, le qual dolore comunemente si concepifce, o per paura dell'Inferno, o della perdita, del Paradifo, o per la bruttezza di esso peccato.

Pen. Qual'è migliore, il dolor perfetto, o il dolor imperfetto?

Conf. Senza dubbio il dolor perfetto, cioè la Contrizzione, è migliore; perche a chi fa un Atto di Contrizione, in cui anche fi include la volontà di confeffaffi, il precato è perdonato fubbio da Dio: ma chi fa un Acto di Attrizione, il peccato non fi perdona prima del Sagramento della Penitenza; l'Attrizione bensì lo dispone ad imperare nel detto Sagramento il perdono de peccati, e la grazzia di Dio.

Pen. Quale di questi due dolori è necessario per la Confessione?

Cosf. Il fertimento oggi comune è, che il dolore, ò Contrizione perfetta è huona; ma non neceffaria per la Confessione; bastando il dolore imperfetto, cicè l'Attrizione, o pura, gla spiegata di sopra, o al più quella; che è congiunta con qualche principio di amor benevolo verso Dio; il che rimane sin nora indectio dalla Santa Sede.

Pen. Infegnatemi, o Padre, a fare un'Atto di Contrizione.

Conf. Volentieri. Dite cosl:

#### Atto di Contrizione.

"I Ddio, e Signor mio, per effer voi fommo, infinito, e perfettiffimo Be "I ne, vi amo fopra tutte le cofe, e perciò di vero cuore mi pento, e dol-

", go di avervi offeso con tanti miei peccati . Gli abbomino tutti e li ", detesto più di ogni altro male: me ne dispiace,e ve ne chieggo umil-.. mente perdono, fermamente proponendo, col vostro santo ajuto di ", non offendervi mai più nell'avvenire .

Se poi per vostro spirituale divertimento aveste a caro, anche cautando, far qualche altro atto di dolore, eccovelo in una breve canzoncina.

Ffefi il mio Signore.

Mio Dio, mar di pictà, fonte di amore!

"Ingrato, offefi a torto

" Chi fol per amor mio in Groce è morto. , Pentomi fommo Ben , Bontà infinita :

" Mai più ti offenderò; mai più, mia Vita,

Pen. Chi si confessa senza dolore de peccati, e senza proposito di non peccar più , riceve il perdono ?

Conf. Se non à almeno il dolore imperfetto, cioè l'Attrizzone, col fermo proposito, almeno implicito, di non peccare mai più, certamente, se si confessa, la Confessione non vale, e non riceve il perdono de'peccati.

Pen. A che cosa si dee atttendere maggiormente, quando uno si prepara per confessarii 2

Conf. Si dee attendere sopra ogni cosa a procurare, e a dimandare a Dio questo dolore, e questo proposito : e chi non fa altro, che ricordarsi de' fuoi peccati, e và poi a raccontarli, some una storia, al Confessoro, non fi confessa bene.

Pen. Perchè è tanto necessario il dolore, ed il proposito per confessarsi bene? Conf. Perchè il dolore de'peccati col propolito di non più peccare è una parte affolutamente necessaria del Sagramento della Penitenza,

Pen. Quanto fono le parti neceffarie di questo Sagramento?

Conf. Sono trè : la Contrizione , o l'Attrizione : la Confessione de'peccati, coll'affoluzione del Sacerdote : e la foddisfazione , cioè la penitenza , che fi fà , dopo avuta l'affoluzione.

## PARTE QUARTA.

## Della Confessione

Pen. A Vendomi inftruito intorno al dolore, ditemi ora, come ò da far la Confessione?

Conf. Doppo fetto l'efame della coscienza, con cuore tutto dolente, ed umiliato, fenza parlar, per quanto fi può, con alcuno, vi porterete a dirittura a piedi del Confessoro . Inginocchiato , vi farete il segno della Croce , e direte con divozione il Conficeor fino alle parole, mea culpa , mea maxima culpa ; e dicendo queste parole vi batterete il petto per

per dolore di aviere offeto Dio. Poi direte chiaramente ; fedelmente, con roffere , i voftri peccati, conforme gli avvete accolt nella memoria. Per efempio "l'adre mi acculo, non avere amato Iddio, come , doveva ; ed in particolare di mon effermi forfe convertito alla Marque, fit filia final dal principio, che l'ò conofciture. O' deteo tre buglie u-, na volta ò giurato : due volte ò perduto il iffetto a mia Madre, u-, na volta non ò fentita la Mefia is effet. Due volte ò defderato male "a l'profilmo: trè volte ò maledetto! morti; E così con quest' ordine, c con questa chiarezza direte i voltri peccati.

Pen. Si debbono dire tutti i peccati nella Confessione?

Conf. Tutti i peccati mortali fi debbono dire, colla loro specie, numero, e circoftanze; perchè questi sono la materia necessaria del Sacramento della Pentienza.

Pen.Ed i peccati veniali fi debbono anche confessare ?

Cenf. Non vi è obbligo di confessare i peccati veniali, perchè questi non fanno perdere l'amicizia di Dio. Però se ne volete dire qualcuno, dovete confessarlo anche col medesimo dolore, e proposito di non commetterio in avvenire.

Pen. Se uno lalciasse di dire qualche peccato mortale, la Confessione farebbe buonz?

Conf. Se si lascia per malizia volontariamente ; overo perchè non si è fatto bene l'esame della coscienza, si sa un peccato mortale di facrilegio, e ia Confessione è nulla, ed il pentiente è obbligato a far di nuovo quella Confessione, ed accusarii del sacrilegio commessio.

Pen. Ma fe fi fcorda di qualche peccato mortale, fenza malizia?

Conf. Allora non pecca; e quel peccato, che si è scordato, resta assoluto infierne con gli altri. Pero nella prima Consessione, che si sa, è obbligato a dirlo al Consessione.

Pen. Se quel peccato è stato assoluto, perchè si à da dire al Confessoro?

Conf. Si à da dire, per foddisfare al precetto di fare intera la Confessione de' peccati, siccome vengono nella memoria,e se non si dice, si pecca mortalmente contra questo precetto.

Pen. Che cofa vuol dire confesse i peccati colla loro spezice, loro numero?

Conf. Vuol dire, che non basta dire al Consessor: Padre io ò pec cato; ma
si deve dire la qualità del peccato, e quante volte l'avete commesso.

Per esempio: ò rubbato una volta: ò bessemmiato due volte; ò detto
ttè bugie, &c.

Pen. Se uno non fi ricordaffe il numero giusto de peccati, come à da dire

al Confessoro ?

Conf. Deve prima penfare al numero più , o meno ; e poi , pigliando il numero di mezzo , ci metterà la parola , in circa . Per clemplo : a vrà quello bestemmiato, e non sà, se otto, o diece volte. Allora portà direp Padre , ò bestemmiato diece velte in circa.

Pan. Avendomi infruito intorno alla fpezie, e numero de peccati, dicami qualche cofa intorno alle circoftanze.

Conf. Intorno a quefto, sappiate, effervi obbligo indubitato di spiegare in consessione non solamente la spezie, ed il numero de'peccati, ma ancora le circostanze, che mutano la spezie del peccato o, portano seco annessa qualche censura, come, se uno rubba una cosa sagra, perchè è fagrilegio: se uno percote una persona Eccissastica, perche oltre al commettere sagrilegio, incorre nella focomunica.

Quanto poi alle circoftanze, che non mutano la spezie del peccato, ma notabilmente l'aggravano, due sono le opinioni de' Dottori. Altri affermano l'obbligo di spiegarle nelle Consessioni, altri lo negano:

Infomma abbiate per maffina, che il penitente è obbligato fempre a rifpondere con verità, quando il Confessoro lo dimanda intorno a'suoi peccati, per sapere lo stato della sua coscienza,

Pen. Doppo detti i peccati, ò da dire altro al Confessoro ?

Cosf.Dopo detti i peccati, conforme gli avrete nella memoria, è bene, che foggiunghiate, p. Padre, mi accuto di tutt gli atri peccati, che ò come, metto, at che ò avuto l'ufo della ragione; e fe io me li ricordafii, e, il conofesfii, tutti li canfestrei e però di tutti nil pento, e ne ò p. grandismo dolore, perche ò offici il mio Dio; e ne cerco a voi Pa-, dec, che fiete in luogo di Cristo, umilmente la penitenza, e l'asso-

#### PARTE QUINTA.

### Della Soddisfazione , o fia Penitenza.

Fes. S E il Confessoro mi dà una penitenza grave, fono io obbligato ad accettarla?

Cosf. Se voi confiderate, che ogul voltro peccato è una gravifima ingiuria, fatta a Dio, fia quanto fi voglia grave la penitenza, vi conofeerete tecondo la dottrina più comune, tempre obbligato ad accettatla, ficome dovete umilmente ricevere tutti gli avvili, ed i configli, che per la falute dell'anima vi darà il medefinmo Confeforo. Se però vederte, che probabilmente non potrete far quella penitenza, dovete umilmenta pregario, che ve la muti.

Pen. La penitenza si deve far subito ?

Conf. Quando il Confessoro non vi à determinato il tempo, conviene farla quanto più presto si può, e prima d'incorrere in qualche nuovo peccato mortale.

Pen. Si foddisfa alla penitenza , fe questa fi fa in peccato mortale?

Conf.E' dottrina già comune, che fi foddisfa, quanto all'obbligo imposto dal

12

dal Confessor, in maniera, che colui, il quale in istato di peccato mortale sa la penitenza ingiuntagli, non è tenuto a sarla di nuovo, quando ritorna nello stato di grazia.

Pen. E' peccato far la penitenza in peccato mortale ?

Conf.E' peccato veniale folamente.

Pen. Se uno lascia di far la penitenza, che peccato commette?

Conf.Se fi lascia una penticenza grave, data per colpa grave, come digiuni, discipline, lunghe orazioni, pellegrinaggi, e cose simili, è peccato mortale: ma, se è leggiera imposta per colpa leggiera, come di pochi Paternostri, o di poche Ave Maria, è solo neccato veniale.

Pen. Avuta la penitenza, che devo aspettare dal Confessoro?

Conf. Dovete afpettare il compimento di questo Sagramento della Penitenza, che è l'affoluzione de peccati.

# PARTE SESTA.

#### Dell' Affoluzione.

Pen. O Uando il Confessione mi da l'assoluzione, che devo fare io dalla

parte mia?

Dovete allora stare colle mani giunte umilimmamente in-

cfinato, e rinnovere, per quanto potete, avanti a Dio il dolore di tutti peccati commeffi in vita voltra, con ferma rifoluzione di non peccare mai più e pregare fua Divina Macfà, che ficome il Confeforo vi affolve qui interra, col la fua infinita mifericordia vi abbia affoluto in Cielo, per il metiti della Paffione del fuo Divino Figliuolo, e noftro Signore, e Redeutore Gesh Criffo.

Pen. Avuta l'affeluzione , che altro mi resta di fare ?

Conf. Licenziato dal Confessoro, anderete a dirittura a mettervi înginocchione innanzi a qualche Altare, o altro suogo a proposito, e vi farete questa, o altra orazione.

# ORAZIONE. Doppe la Confessione.

I ringrazio, mio Dio, vi lodo, c vi benedico per la grazia, che mi avete fatta, di farmi giungere a consessare i miel peccati. Vi prego per gil meriti della Santissare Verginie Maria, nostra Signo, ra, cel Avvocata, e di tutti i Santi, ad accettare questa mia Conses, none: e se io o mancato in qualche coso, supplise la vostra gran miericordia, a misura della quale degnateva, manbilissimo Dio, avermi pienamente, e perfettamente associato qui, pen el Cielo. Cossisa.

#### CONCLUSIONS.

Rdina quindi fus Santità a tutti i Parrochi, che nell'infegnare a'figliuoli, ed alle figliuole la mantera di ben conseffarfi, debbano valerfi di quefia Inferuzione; e comunicaria a'medfemin el modo, che fi à prescritto per l'infegnamento della Dottrina Cristiana; in cui dalla Santità fusa si a anora proposio, come possano facilmente instruiriene gli adulti, che per anche ne fosfero ignoranti.

F.A. Arcivesc. Vesc. di Avellino, e di Frigento Segretario del Concilia.



IN-

#### INSTRUZIONE

Per quei, che devono per la prima volta ammetter si alla Santissima Comunione.

#### INTRODUZIONE.

S E è debito de Padri naturali il fomminificare il necessario vitto alle loro prolla findi mantenerie, e farie referere nella vita temporale d.1
corpoj maggiore è la obbligazione di esti, e de Padri fipitricali, comfono i Parrochi, ed i Maestri, che attendono alla educazione delle igliuolanze, di non fari alle medefine deblacare il elbo fovrasionatorie
del Corpo Sagratifismo di Crifto, Signor nostro, con cui restino qule fipitriualmente nutrite, e fantamente educate nella vita dell'anima,
la quale dovrà poì vivere eternamente in Cielo, che è l'ultimo fine, per
cui da Dio fono flate create, poste per poo tempo nel mon lo. Inverità diffe di sia bocca lo stefio Cristo-ito sono il pane vivo disceso de alcuno mangiera di questo pane, viverà in eterno. Ego fam
panis vivasi, qui de Caelo descensi: Si quis manducaverit ex-boc pane,
viveri in externam. Boc. Nel 1821.

Per foddisfare adunque al pio desiderio di que', che, non essendia ancora comunicati, bramano esser instruit i nella mantera di degnamente acco-flarsi alla Divina Menta del Signare, e ricevere con frutto il Segramento dell'Eucarittia, à giudicato la Sanittà di nostro Signore BENE-DETTO XIII. di molto profitto il dart fuori la Instruzio one presente in forma di Dialogo trà il Parroco, ed i Figituoli ed in questa filegare con brevità, e chiarezza, che sia il Segramento dell'Eucarittia: Che utilità cagioni in chi lo riceve, e che disposizione si ricerca in chi devesti commincate.

#### PARTE PRIMA.

Dell'eccellenza del Sagramento dell'Eucaristia,

Parroce. A Vete voi desiderio di comunicarvi ?
Figlimeli. A Signor sì, che l'abbiamo da molto tempo.

Par.

Par. Che credete voi , che fia questa Comunione ?

Fig. Crediamo, che qui per questo nome di Comunione s'intenda il Sagramento della Eucaristia, come ci su insegnato colla Dottrina Cristiana.

Par. Ma non vi ricordate, che per prendere questo Sagramento, vi su detto effer necessario saper molte cose?

Fig. Appunto per questo bramiamo efferne ora Instruiti.

Par. Ora bene: flate dunque con attenzione, poiche io, per non confondervi la mente, vi infegnerò per adeffo, fecondo la vostra capacità, le cos fosamente più effenziali, e più importanti.

Fig. Siamo tutti attenti , ma in primo luogo spiegateci , che cosa sia il Sa-

gramento della Eucaristia,

Par, L'Eucariftia, o fia la Comunione, è uno de'fette Sagramenti, infiltuiti, da Gesì Crifto, nel qual Sagramento fotto le fpezie di pane, e di vino, fi contiene il vero Corpo, ed il vero Sangue coll'Auima, e Divinità del medefimo Crifto noftro Salvatore.

Fig. Quando fà inflituito da Cristo questo Sagramento?

Par. Nell'ultima cena, che fece co'fuoi Difcepoli, la fera avanti alla fua Passione,

Fig. Perche questo Sagramento fi chiama Eucaristia?

Par. Eucariftia vuoi dire Ringvariamento: per darci ad intenderesche quante voite ci comunichiamo del Corpo, e del Sangue di Crifto, dobbiamo ringraziario di quel gande amore, che ci à moftrato in pattre, emorire in una Croce per noi: ed in lafciarei fe steffo per cibo spirituale delle anime nostre.

Pig. Come quel, che è pane fi converte in Corpo di Crifto, e quel, che è vino in Sangue di Crifto?

Par. Per virtà delle parole, che dice il Sacerdote fopra l'oftia, e fopra il

vino, quando fa la confagrazione.

Fig. Chi à data tanta virtù a quelle parole?

Par. Gesì Crifto, il quale è Dio Onnipotente, e fà, e può fare ciò, che a

noi pare impossibile.

Fig. Chi non effendo Sacerdote, diceffe le dette parole, farebbe la confa-

Par. Signor no ; perche a'foli Sacerdoti Cristo à dato la potestà di consagtare il pane nel suo Corpo, ed il vino nel suo Sangue.

Fig. Quando dunque Gesù Crifto viene nell'oftia, o nei calice?

Par. Subito, che il Sacerdote à finito di dire le parole della confagrazione. Fig. Dumque fatta la confagrazione l'oftia non è più pane, e nel calice non vi è più vino !

Par. Cos) è appunto .

Fig. Come dite, che non vi è più nè pane, nè vino, se noi ne vediamo il colore: è dicono, che se ne sente anche l'odore, ed il sapore?

7ar. Benche dopo la confagrazione vi reftino le spezie, o sia l'apparenza del pane, e del vino, cioè il sapere, l'odore, ed il colore : con tutto ciò: non vi è più la sostanza ne del pane, nè del vino, ma la fola sostanza del vero Corpo, e Sangue di Gesù Cristo.

Fig. In che maniera possono restare le spezie del pane, e del vino senza la

loro fostanza?

Par. Vi reftano miracolofamente, perche così à voluto il Signore per fua bontà, e così à potuto per la fua Onnipotenza.

Fig. Chi ci obbliga a credere tutto questo?

Par. La nostra fanta Fede.

Fig. Chi no'l credesse, o ne dubitasse, farebbe pecçato?

Par. Certamente : commetterebbe peccato mortale , e farebbe Eretico.

Fi3. Come stà Cristo nell'ostia, e nel vino confegrato?
Par. Vi stà vivo, e glorioso, in Corpo, ed Anima, e Divinità, come in

Fig. Quando Cristo viene nell'ostia, e nel calice, si parte dal Cielo?

Par. Non fi parte, ma nello stesso tempo, che sta in Ciclo alla destra del Pare, si truova nel Jantissimo Sagramento.

Fig. Vogliamo sapere, perche noi non ci comunichiamo del Corpo, e San-

gue di Cristo , come i Sacerdoti ?

Par. I Sacerdoti fi comunicano fotto l'una, e l'altra spezie, per osfervanza, del rito della Melfa, e per sire perfettamente il Sagrifizio. Di resto al Laiei, e da chin one Sacerdote, pistic comunicari solamente sotto la spezie del pane, perche essendo sotto di quella il Corpo di Cristo vivo, col Corpo è ancora il suo Saugue: scome nel Calice col Sangue incora il suo sague al scome nel Calice col Sangue incora il suo sague al scome nel Calice col Sangue incora il suo sague al scome nel Calice col Sangue incora il suo sague incora il suo sag

Fig. Chi nella Comunione riceve la metà della particola, riceve tutto Ge-

sù Crifto?

Par, Gerio, che lo riceve interamente: perche Gesù Cristo tanto stà nel calice, e nell'osta grande, quanto nella particola, ed in quassivoglia particella di essa.

Fig. Oltre alla persona di Cristo, v'è alcun'altro Santo nell'ostia, e nel cali-

.ce confagrato?

Par, Non vi è alcun Santo, ne Angeli, ne la Madoma, ma, folo perche Crifto è vero Uomo, e vero Dio, colla perfona di Crifto, che è Figliuolo di Dio, vi flà per naturale concemitanza anche il Padre, e lo Spirito Santo.

Fig. Adunque bisogna confessare, che questo è un gran Sagramento.

Par. Anzi è il più grande, ed il più eccellente di tutti gli altri ; perche in

Par. Anzi e il più grande, ed il più eccellente di tutti gli atti ; perche in questo Sagramento si contiene Gesh Cristo, che è Autore di tutti i Sagramenti, e il Dispensatore di tutte le grazie.

Fig. Sarà perciò di molfa utilità ii comunicarii spesso?

Pay. Senza alcun dubio; perche questo Sagramento cagiona sempre molti

Par. Senza alcun dubio; perche quetto Sagramento cagiona jempre mott buoni effetti in chi degnamente lo riceve PAR-

#### PARTE SECONDA.

#### Degli Effesti del Sagramento dell'Eucaristia.

Fig. Accia grazia infegnarci, quali fono gli effetti particolari di quefto Sagramento.

Par. Primieramente, Effendo questo Sagramento cibo, e bevanda spirituale. a chi degnamente lo riceve, riftora le forze perdute dell'anima, ficome il cibo, e la bevanda materiale rinforza quelle del corpo-

Secondo. Aumenta nell'anima la grazia fantificante, ed il fervoro della carità, e dell'amore verso Dio, e verso il proffimo,

Terzo. Riempie di gusto, e di dolcezza la Spirita.

Quarto. Serve di antidoto per curarci, e liberarci dalle colpe veniali,e quotidiane.

Quinto. Ci preferva da'peccati mortali; raffrenando 1 moti fenfuali della carne, e fortificandoci contra le tentazioni del Demonio.

Sello. Finalmente nell'ultimo della nostra vita temporale ci serve per cibo. forza, e viatico, per portarci con vigorofo ipirito alla vita eterne.

Fig.Oltre a'narrati effetti, giova forfe ad aitro ufo la Ss. Eucariftia?

Par. Finora abbiamo confiderato la Sagratiffima Eucariffia, come Sagrameto, che prendiamo nella Santiffima Comunione: ma fe fi confidera anche come fagrifizio, che fi offerifce a Dio nella fanta Messa, giova sicumente ad altri effetti. Fig. E quali fono ?

Par. Sono moltifimi, ma vi bafti, che sappiate questi cinque, che sono i cinque fini principali, per li quali fi offerifce il fanto fagrifizio. Primo. Per onorare, e conofcere Dio, come nostro assoluto Signore.

Secondo. Per ringraziarlo di tutti i benefizi ricevuti così spirituali come toporali.

Terzo. Per riconciliarci nell'amicizia con Dio ed ottenere la remissione de. nostri peccati.

Quarto. Per impetrare dalla Divina mifericordia quelle grazie, e virtù, che ci bifognano per la fua maggior gloria.

Dninto. Per soddisfare col mezzo del Sangue di Gesà Cristo alle pene, dovute alle nostre colpe, tanto per noi vivi, come per le anime, che sone in Purgatorio.

#### PARTE TERZA.

#### Delle disposizioni necessarie per la Santissima Comunione.

Fig. C I dica, quali an da effere le disposizioni, con cui dobbiamo degna-4 mente andare a comunicarci ?

Par: Alcune disposizioni si ricercano pe'l corpo, ed altre sono necessarie per l'anima.

Fig. Ci dichiari, come ci abbiamo a disporre in quento al corpo.

Par. Principalmente è necessario esser digiuno dalla mezza notte precedente fino al tempo della Comunione; cioè non aver mangiato, ne bevuto cofa alcuna, anche pochiffima, nè pure per medicina.

Fig. Se alcuno staffe per morire,ed avesse mangiato,o bevuto; potrebbe comunicarli?

Par. Signor sì, se si comunica per viatico.

Fig. Si ricerca altra disposizione intorno al corpo ?

Par. Si ricerca, che vadafi alla Comunione con fomma umiltà, e modeftia sì nella persona, come nel vestito.

Fig. Questo in quanto al corpo : ed in quanto all'anima, che disposizione vi

Por. Sopra tutto è necessariffimo, che l'amma sia in grazia di Dio, cioè fenza peccato mortale.

Fig. Perchè è necessario questo ?

Par. Perche, sicome il pane ordinario non giova al corpo morto, così il pane spirituale della Santiffima Euceristia, secondo la fua instituzione, non è ordinato a giovare all'anima morta alla grazia.

Fig. Chi fi comunica con peccato mortale, che male fa?

Par. Fà una ingiuria gravissima a Dio, ed al Corno sagratissimo di Cristo. perche fi comunica hidegnamente, e perciò commette un'altro peccato mortale di fagrilegio.

Fig. Chi fi ritrova in peccato mottale, che deve fare per comunicara degna-

Par. Deve prima col dovuto dolore, e propolito confessarfene, ed averne l'affoluzione.

Fig. Bafta dunque effersi confessato, e stare in grazia di Dio, accioche posfiamo comunicarci?

Par. Per non comunicarvi indegnamente, basta; ma per godere copiosamete degli effetti di questo Sagramento, bisogna, che vi accostiate al medefimo fenza affetto ad alcun peccato veniale, ed in oltre con fede, con timore, e con amore verso il Signore. Par.

Fig. Come ci abbiamo ad accostare con sede ?

Par. Credendo fermamente, che nella fauta: Comunione ricoverete fotto la figura della fagra particola il Corpo di Gestà Crifto vivo, e vero Dio, ed Uomo, Onnipotente, Creatore del Cielo, e della Terra: quello flosfo Figliuolo di Dio, che per noi è moto in Cores per faivarci.

Fig. Come ci accosteremo con timore?

Par.Considerando, che avanti a Dio vol fiete vilifime creature, e miferabili peccatori, meritevoli più toflo di flare nell'Inferno, che di accoftarvi alla fius fagtatifima menfa : e perciò replicherete fpessio col cuore quelle parole, Domine, non fam dignars Ah Signore, io non ne fon degue: ah Signore, aon ne fon degue: ah Signore.

Fig. Come finalmente potremo accostarei con amore ?

Pay. Penfando, che riceverete Gesà Crifto, coal cato, ed amabile, che è la calamita di tutti i cuori; quel Gesà, che viene dentro di voi, e dell' anima voftra, per unirfi più firettamente a voi, farfi una cofa stessa con voi, e per far voi una cofa stessa con voi, e per far voi una cofa stessa con lui.

Fig. Chi si deve comunicare è obbligato a sapere queste cose ?

Par. Dec almeno fapere, che cofa piglia in questo Sagramento, cioè il Santifilmo Corpo di Crifto vivo, e vero: come anche dec fapere la necessarla preparazione, che vi fi richiede.

#### PARTE QUARTA.

#### Della obbligazione di prendere il Sagramento della Eucaristia.

Fig. V 18 alcun comandamento, che ci obblighi a questa fanta Comunione?

Par. Secondo la dottrina, oggi comunifima, vi è il comandamento di Crifto, il quale diffe, che, fe non mangieremo della fua carne, non acquifteremo la vita eterna.

Pig. Vi è altro precetto particolare?

Par. Abbiamo il precetto della nostra Santa Madre Chiesa, che ordina a tutti i fedil Cristiani il comunicarsi, almeno una volta l'anno nella fanta Pasqua:

Fig. Quando cominciano ad obbligare questi precetti?

"Før. Döpo che t figiliuoli; e le figiliuole fona arrivati a gli anni della diferezione, cione, cioè a quella età, in cui fiano atti a diference questo cino Segramentale, che non è aitro , che il veta Corpo di Gesà Grifto, di pane comune, e, profano; e fappiano accontarvifi con la dovuta pietà, e religione.

Pig. Bafterà , che fiano arrivati alla età di fette anni ?

Par. In questo non si può dar regola certa, ma convien regolarsi dalla di lore capacità, sccondo la prudente direzione del Confessoro.

Fig. Peccano que', che hanno l'età di comunicarii, e non fi comunicano! Par. Signor si, che peccano, fe per difetto loro non vogliono influtirfi, o non vogliono comunicarii; ma, fe la mancanza è del Padre, o della Madre, o di qualche altro, che è obbligato a dare la influzzione, allora peccheranno queffi mortalmente.

Fig. Pare , che vi fia altro da farci fapere?

Par. Vi refta la maniera pratica, colla quale voi dovrete prendere la Santiffima Comunione.

### PARTE QUINTA.

#### Della Santiffima Comunione.

Fig. Come dovremo vesticci nell'andare a ricevere questo Sagramento?

Par. Cogliono alcuni Parcoth, e Padri spirituali, far vestire i Comunicandi da Augeli nella prima volta i il qual'uso religioso non sirtipruova: ma per ordinario vi si de'andare con gli abiti soliti, puliti a), ma senza gala, e vanità i anzi con gravità, e modestire.

Fig. Ci dica ora qualche cola intorno alla maniera di prendere la Santiffima Comunione.

Par. Volentieri. Vi esorto dunque a pratticare innanzi di comunicarvi I feguenti atti, che restringono ad otto; cioè

Primo. La fera avanti al giorno della Comunione, vi raccomanderete a Dio, alla Vergine Santifirma, all'Angelo Cuftode, ed al Santo del vostro nome, perche vi facciate degni di ricevere Gesti Cristo;

Secondo. Procurerete di avere un defiderio grande di unirvi col Signore.
Terco. La mattina, fubito levati, anderete col medefimo defiderio in Chiefa, duve, fenza mettervi a ciarlare, farete qualehe orazione.

Quarto. Dopo vi confessere colla dovuta preparazione, e dolore de' pec-

QuistoCosì disposti, con tutta divozione vi accosterete all'Altare, dove vi inginocchierete, aspettando cogli occhi bassi, e colle mani in petto a modo di Crece.

Seffo. Allora rinnoverete, come vi o infegnato, gli atti di fede, di timore, c di amore verfo Gesà Criflo, e con ferma fiperanza, che, mediante la fita grazia, yi farà degni non folo di ricevere il Sagramento, ma anche le virtù, e gli effetti dello fieffo Sagramento.

Set-

Sessimo. Mentre il Jacerdote col Sagramento in mano dice le parole, Damine uon finen dignun, voi accompagnerez col cuore umiliato gli fletfi fentimentie nel ricevere il Jignoca, llora alzerez co pietà, e modefita gli occhi verfo la figra particola, che riceverete fopra la lingua cacciandola un poco fuori della bocca.

Ottavo. Ricevuta in fine la Comunione, basseret ed i nuovo gli occhi, ed il capo, e coal vi ridirerete da parte, avvertendo di linghiottir subito la sinta particola : ed in caso, che si attaccas el aplatto, non la faccherette col dito, ma colla sola lingua, o con prendere un sorso di acqua, se bi bisona.

Fig. Dopo la Comunione, che ci resta a fare?

Par, Almeno per un quarto d'ora vi guarderete quanto più potrete dallo fiputare, e da mangiare, e bere; a vi fermerete inginocchiati, contemplando Gesù Crifto, che flà nel vostro pettos lo ringrazierete con tutto l'amore di tanta grazia; e lo prepherete, che non parta da vol e fenza lafciarvi ia fua divina benedizione.

Fig. Che orazione potremo dire dopo comunicati?

Par. Chi sà leggere, ed intendere il latino, potrà fervirsi di quelle, che for no nell'Offizio della Madonna. Gli altri potranne dire, fe voglione questa affai divota.

#### RAZIONE

#### Dopo la Comunione .

Fig. Fatta questa orazione potremo partire dalla Chiesa?

Par, E' bene, che non partiate così fubito, ma reftiate per altro poco a ringraziare anche la Madonna Santifima, l'Angelo Cuffode, ed il voftro Santo, che vi anno affifitio; e ciò fatto, anderete a cafa colla benedie E zione del Jignore; procurando per quel giorno di fiar ritteri più del folito, e lontani da giocoli, e mafirmamente dalle male compagnit, e di applicavi ad efercis) di devozione, etocadandovi anche i pefio del gran benefizio, che Dio vi à fatto, e delle grazie, che dovete afpettare dalla Santifima Comunione.

## Conclusione.

Dopo dunque aver la Santità di Nostro Signore proposta la prefente instruzione, la quale non farà certamente così difficile a potesti comunicare a'ngituoli, che debbono disporte a ricever questo Sagrameto, incarica precisamente a tutti l'Arrochi, gazvandone instene la lor coscienza, il valersi con attenta industria della Instruzione medefina, anche nella maniera, che si loro ordinato per quella della Consessione, ad oggetto, che gli adulti ancora possano con facilità ritrarne, il bene, ed il profitto dalla Santia siua della constituta su deliderati si dua deliderati si dua deliderati si dua deliderati.

F.A. Arcivefo, Vefo, di Avellino, e di Frigento Segretario del Concilio.



#### CONSTITUTIO

Sanctifimi Domini Nostri

## BENEDICTI PAPÆ XIII.

Qua decernitur, & mandatur, ut in Italia, eique adjacentibus Insulis ParochisDefunctorum, qui in Ecclesiis quorumcumque Regularium de cetero tumulabuntur, Quarta funeralis persolvatur. Cum aliis ordinationibus, & derogationibus opportunis,

#### BENEDICTUS EPISCOPUS Servus Servorum Dei.

'Ad perpetuam rei memoriam.

Omanus Pontifex æqui bonique supremus Affertor, auctoritatem a Christo per Beatum Petrum Apostolorum culmen fibi traditam intelligene, ut ex Agro Dominico pro temporti necessitate noxis evellat, & deftruat, utiliaque plantet, & ædificet, ea interdum, que a Prædecefforibus fuis ob rationabiles, & justas caussas olim fancita fuerunt, ubi in grave aliorum præjudicium, & detrimentum redundare cognofeit, atque diffidiis, & contentionibus fomentum præbere animadvertit, maxime inter Dei, & Ecclefie Ministros, quorum est evangelizare pacem, & quibus a Domino non aliud frequentius, neque enixius comendatur, quam ut pacem, ac unitatem diligant, moderari, & immutare, aliafque Pastoralis Officii fui partes destiper interponere folet, prout rerum, locorum, temporumque circumftantils mature penfatis, discordiarum extinctioni, Ecclesiasticorum Ministrorum quieti, fidelium Animarum faluti, divinoque cultul confpicit falubriter expedire, Bane quampiures Romani Pontifices Pradeceffores Noftri multiplicia, ac

plane infignia confiderantes merita Ordinum Regularium, qui milisantem in terris Ecclefiam fortiffimis omnitempore auxerunt præfidi's, Viris nempe vitæ fanctitate, doctrinæ laude, ac Orthodoxæ Religionis zelo prastantibus eidemque, in Cælis triumphanti eximil fulgoris lumina addiderunt, ipfos Ordines, corumque Profesfores, plurimis fatis amplis indultis, & privilegiis benigne decorarunt; ac inter alia iis illud concesserunt, ut canonicam portionem, seu Quartam funtralium emolumentorum partem pro personis que in corum Ecclesiis sepulturam fibi eligerent, Parochis perfolvere minime tenerentur; ac ad majorem ejulmodi Privilegli firmitatem, fanctioni etiam a fei, rec. Clemente V. Prædecessore Nostro, editæ in Concilio Viennensi, & relate in Clementina Budum. de Sepulturis,necuon Concilii Tridentini Decreto, relato in cap. 13. feff. 25. de reformat; prædictam Quartam funeralem Parocho aperte refervantibus, non femel amplissime dero garunt: Unde non acerbæ modo Parochorum querelæ, fed innumeræ etia contentiones, atque lites inter eos, & Regulares fuper folutione ciusdem Quartæ diversis temporibus excitatæ fuerunt, quæ coram Ordinariis Locorum, & deinde in variis quoque alma Urbis Noftra Tribunalibus, præfertim vero in Auditorio Palatii Nostri Apostolici, & in Congregatione Venerabilium Fratrum Nostrorum S.R.E. Cardinalium, præfati Concilii Tridentini Interpetrum, magno partium studio, nec minori fumptuum incommodo discusse, sicut accepimus, aliquando ad favorem Parochorum, aliquando autem ad favorem Regularium, pro divertis cauffarum circumftantiis, atque vario Judicantium fenfu, decifa, ac definita fuerunt. Hac porrò judicatorum, fententiarumque diversitas, cum nullam certam, ac determinatam constituerit regulam, in evenientibus cafibus observandam, magnum plane fomentum, & aufam relinquit, imo, & latam fternit viam ulterloribus inter prædictos Regulares, & Parochos litibus, & controversiis, ex quibus ipfi, qui in domo Dei ambulare debent cum confenfu, novis de catero perturbari diffidiis, novifque prægravari dispendiis poffunt cum divini cultus detrimento, & fcandalo plurimorum.

Quocirca Nos maxime expedire centientes, ut ejulmodi controveria, & lites a la Ecetifia Dei pentius arcantur, a riuluper, liceu universo Ordine Regulares, in quibus nempe in Ordine Fartum Pradicatorum, Nos infi piurium annorum fiatie verfait fiumus, facciali paterna charitatis affectu profequamur, eofque, uti de Ecclefia, Catholite Fide, & Sede Apolto, optime meritos praccipus femper in honore, ae pretio habucrimus, & habeamus; abiliomitus confiderantes exemptionema fontione Quartar Funcaciál, prafetis Ordinibus a dicha Apoltolica Sode concessam, modo vergere in maximum Parochorum prajudicum tum propier multiplicationem Conventuum, & Monasteriorum Regularium, cum etiam propier auskum devotionem, & consietudinem Fidelium repulturam eligendi in Ecclefiis pradiciorum Regularium; ac proinde non modo confinaneum, fed etiam necessarium arbitantes, ut, corumdem Parochorum, quibus exercoquin Nacri Canones, & prides Ecclefia diciplina aparta sinfragam; indemnitated opportune co-

fulatur, & antedicta Apostolica Privilegia exemptiva a solutione Quarta Funeralis quibufvis Ordinibus, Congregationibus, ac Inftitutis Regularibus ab Apostolica Sede, ut præfertur, quandocunque, & quomodocunque conceffa præfentibus pro plene, & fufficienter expreffis habentes , ac de corum tenore , & fubitantia fatis fuperque inftru-Eti, de nonnullorum Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium, & aliquot etiam Romanz Curiz Prziatorum, a Nobis ad id specialiter deputatorum, confilio, fuadentibus etiam Episcopis, & aliis Ecclefiarum Praiatis, in prafenti Sacro Concilio congregatis, ac infuper motu proprio, ex certa scientia, ac matura deliberatione Noftris, deque Apostolica potestatis plenitudine, hac Nostra perpetuo valitura Constitutione, præmissa omnia Privilegia quoad Quartam Funeralem tantum pro locis infra exprimendis moderamur, reformamus, ad viam juris reducimus, & quatenus opus fit, etiam revocamus, & abrogamus, neque cuiquam deinceps suffragari posse, vel debere decernimus.

Præterea motu, fcientia, & potestatis plenitudine similibus fancimus, statuimus, & mandamus, ut in Italia, eique adjacentibus Infulis, a die publicationis præfentis Conflitutionis in futurum Parochis Defunctorum, qui in Ecclefiis quorumcunque Regularium prædictorum tumulabuntur, perfolvatur, & cum effectu tradatur Quarta pars omnium Interticiorum , & Candelarum , quibus Defuncti Cadaver in itinere ad Ecclesiam tumulantem affociabitur, necnon omnium Intorticiorum, & Candelarum, que in eadem Ecclefia circa Cadaver, vel etiam in Altaribus in die funeris accendentur . A prædicta tamen Quarta Funerali excepte intelligantur , & fint Candele, quas Sacerdotes, etiam Regulares, vel piarum Sodalitatum Confratres funus affociantes, manualiter per viam accenfas deferent. Quod fi funus non fieret in die tumulationis, fed ad diverfam diem , vel ad aliud longius tempus differretur , Parocho nihilominus affignetur Quarta Pars omnium Intorticiorum, & Candelarum, que ipfamet peracti funeris die in Ecclefia, ubi Defunctus humatus fuit , circa Canotaphium , feu tumulum honorarium, atque etiam in Altaribusejusdem Ecclefia, accenfa fueriut. Hac porrò omnia locum habeant . & exacte inposterum observentur, quotiescumque Defunctus extra fuam Parochialem Ecclesiam tumuletur, vel exponatur, five quia in Ecclefia tumulante, vel exponente Beneficium obtinuerit, five quia ibidem Sepulchrum habucrit gentilitium, five tandem quia in ea Sepulturam elegerit . Ceterum fub prædicta Ottarta Funerali comprehendi non intendimus, imò expresse ab ea excipimus legata Miffarum , & Anniverfariorum , hifque fimilia pia relicia ad favorem Ecclefia tumulantis, vel exponentis a defuncto disposita : Circa quæ ac omnia , & singula alia , de quibus in præfenti Conflitutione mentio facta non fuit , Privilegia prædicis Regularibus Ordinil us ab Apoltolica Sede conceffa faiva prorfus, illafa, ac inviolata perpettuo permanere " & ab omiñus " ad quos fpecht. " & pro tempore quandocunque fpecheite " inconcuffe " ac irrefregabiliter ob fervari dubere volumus, decenimus, & mondamus. Ubi vero ouiflatudines legitime probata, conventious " concordia, vel flatura vigerent, quar practis Percolis megis feverent, allifique pingulorem pradicta Quarra emolumentorum funeralium portionem, affignarent " et mis, in quibus vigent, locis inconculide ab omnibus obtervati motu, feientia, ac poetsfatis plenitudine paribus " (ancimus " præcipimus, & jubenus.

Decementes pariter præfentes literas, & in els contenta quacumque, etiam ex co. auod. prædictorum Ordinum Regularium Superiores, vel qui cumque alii in premiffis intereffe habentes, feu habere quomodolibet prætendentes. Illis non confenferint, nec ad ea vocati. & auditi. icu cauffæ, propter quas præfentes emanarint, adductæ, verificatæ, feu alias justificate non fuerint , vel etiam enormis , enormissima ,& totalis læsionis, aut alio quovis prætextu, & ex quocumque capite, colore . S: cauffa etiam necessario exprimenda ; de subreptionis , vel obreptionis, seu nullitaris vitio, aut intentionis Nostræ, vel alio quopiam defectu notari, impugnari , in toto , vel in parte rescindi , retractari , invalidari , in jus , vel controversiam revocari , ad terminos juris reduci, feu adversus illas restitutionis in integrum, aperitionis oris, aut quodcumque aliud juris, vel facti, gratia, vel justitia remedium'impetrari, feu eo impetrato quemquam uti, feu juvare in judicio, vel extra nullatemis posse; sed eas semper validas, firmas, & efficaces existere , & fore , suosque plenarios , & integros effectus sortiri, ac obtinere, & ab omnibus, ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit , inviolabiliter , & inconcusse observari debet ; ficq; & non aliter in pramiffis per quofcunque Judices ordinarios , & delegatos , etiam cauffarum dicti l'alatii Apoltolici Auditores , & Sancta Romana Ecclefia Cardinales etiam de latere Legatos & Niicios fublata cis, & corum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpetrandi facultate , & auctoritate , judicari , & definiri debere , ac irritum, & inane, fi fecus fuper his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus, quatenus opus sit, Nostra, & Cancellariæ Apostolicæ Regula, de jure quassfron not ollendo, alisique Apostolicis, ac in unia verslaibus, Provincialibusque, & Synodalibus Concillis editis generalibus, ved sifecialibus Consilius in commente of edition prædictorum, ettam juramento, construatione Apostolica, vel quavis simulatea alia roboxatis Struturis, & Consiteutinibus, ettam juramento remainis sur sur simulate alia roboxatis Struturis, & Consiteutinibus, ettam juramento productiva productis, ettam sur quoscunque Romanos Pontifices Pradecessors Nostros etadem Ordituibus, ut prafetrur, silourumque Superiorbus, & Prossistorius qual-

bukumque, fub quibuívis verborum tenoribus, & formis, ac cum quibukumque et and frengenotairum derogearotis, & alija efficiaciribus, & infolicis clanfults, & Decretis irritantibus, etiam motu fimili, & confiforialiter, ac alisa quomodoliber in contrarium, premifiorum conceffis, confirmatis, & innovatis; Quibus omnibus, & fingulis, etlamfi pro fufficient ilinoum derogatione de illis, corunque tenoribus pecialis, fiperior, experfis, & individua, ac de verbo ab verbum, non autem per claufulas generales idem importantes, mento, feu quavis alia experfic facienda, aut aliqua alia exquifica forma ad hoc fevranda foret, illorum omnium, & fingulorum tenores, formas, & occasiones, ac alia exispi fecciali experficione digna prafentibus pro plent, & fufficienter express, indereis, ac fervatis respective habentes, hac vice dumtaxet, illia sidas in fuo robore permanduris, ad pramisforum effectum specialites, & experfic derogamus, ac derogatum effe yolumus, ceterifque contrastis quibuícunque.

Us autem præficites Lietera ad omnium notitlam facilius deveniant, & nemo illarum faporantiam allegare valaet, volumus illas, feu carum
exempla, ad valvas Ecclefia Lateranenfis. & Bafilicæ Principis Apoltolorum, necono Cancolatura Apoltolicae, Curieque gequeralis in Monte
Citatocio, ac in Acie Campi Floræ de Urbe, ut moris eft, affigi, & publicaris fieque publicatus, & affassa, omnes, & fingulos, quos illa concerants, perinda archare, & affacere, ac il uniculque corum nominatim,
& perfonaliter intimatas fulffent: ucque ipfarum præfentium Literarum tranfumptis, feu exemplis, etiam impreffis, manu alicujus Notarii publici fubficriptis, & figilio alicujus Perfona in Ecclefiaftica dignitate conflictute, numitis, cadem profits fides tami inquicio, quam
extra iliud ubique adhibeatur, quæ ipfis præfetibus adhiberetur, fi forče
exhibica, vel olitenfie.

Nulli ergo omnîno hom num liceat paginam hanc. Noûtzeum voluntatis, declarationis, moderationis, conceffionis, affignationis, pracepti, fanctionis, mandati, & derogationis înfringere, vel ei audu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præfumpferit, indignationem Omoipotentis Del, ea BB. Petri, & Pauli Apofloloque gius, fe nover it incurfuçum. Datum Rome apud S. Petrum anno Incarnationis Dominica millefimo feptingentelimo vigetimo quiato, quarto Kalendas Mul. Pontificatus Noûtri Anno Primo.

P.M.Card.Prodat.

F.Card.Oliverius

Vila de Curia, J. C. Archiepifc, Amafenus Loco & Plumbi. L. Martinettus.

Registrata in Secretaria Brevium.
DE-

DE

#### DECRE TUM Sac. Congregationis Concilii

Circa Subcollectores , latum die 27. Februarii 1677.

IE 27 Februarii 1677. Sacra Congregatio EE. S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum ad occurrendum controveriiis , ac querimontis circa Subcollectores Spoliorum, allofque Commiffarios Camera Apollolica præfertim Regni Neapolitani ad candem Sacram Congregationem delatis falubriter Intenta, authoritate etiam fibi a s. m. Clemente IX., & s. m. Clemente X. & Ssmo D. N. Innocentio XI. tributa, prævia matura confultatione, statuit, ac decrevit, ut innosterum in fingulis infrascriptis Diocesibus , videlicet ; Aquinatena Acerrarum, Aliphana, Avellin., Afculana in Piceno, Afculana in Apulia, Atrien., Bifacciarum, Bituten., Bituntina, Brundufina, Bellicastren. Boven. Carinolen. , Calven. , Conversanen. , Cajacen. . Cafertan. , Campanien. , Capritan. , Cotronen. , Caftren. , Caftella. neten., Civitatis Ducalis, Camplen., Cariaton., Fundana, Frigentin., Guardien., Gravinen., Gallipolitan., Ifclan., Infulan., Invenacen.. Literen. , Lavellen. , Laquedonien. , Motulen. , Maffalubren. , Marturanen. , Minerbinen. , Monopolitan. , Melphiten. , Minoren. , Marficen. , Montis Marani, Montis Pelufii, Melphien, Murana, Nufcana, Nicoteren., Nucerina, Oftunen., Oritan., Ortonen., Pennen., Puteolan. Polignanen. Ravellen. Ruben. Roffanen. Rapollen. Reatina, Surrentina , Sueffana , S. Agatæ , Satrianen. , Stabien. , feu Caftri Maris, Sarnen, S. Severi, S. Angeli Lombardorum, Trojan. Theanen., Thelefina, Trivicana, Tranen., Ugentin., Umbriaticen., Vican., Vulturarien., Vestan., Venusina, Valven., Vigilien., Venafrana.

Et in fingulis pariter infrascriptis Locis exemptis ; seu nullius Diocesis, videlicet; Canufii , Cerignola, Cafalis novi, Cetrani , Centola Caftri S. Laurentii , Castellan. , Carbonarien. , Brosii , Fasan. , Montis Virginii , Montis Cafini , Marubii , Putignani , Rutiliani , S. Stephani de Nemore, Sama Trinitatis Caven., S. Angeli ad Fafanellan., S. Vincentil de Vulturno , Terlitii , & aliis, in quibus fortaffe hactenus Subcollectores deputari folitum fuit, unicus Subcollector.

In fequentibus vero , feilicet; Aprutina, Averfana, Arianen. , Amalphitan., Alexanen. , Aquilana, Barch. , Bojanen. , Bovinen. , Bifinianen. ; Caven. , Capuana , Compfan. , Cathacen. , Hieracen. , Hidruntina , Ifernich., Larinen., Licien., Marforum, Nolan., Neritonen., Neocaftren.

Rren., Oppiden., Policaftren., Potentin., Rheginen., Sorna, Sypontina, Sulmonen., Squillacen., S. Severina, S. Marci, Theatina, Termilarum, Triventin., Tarentin., Tricaricen., & Troplen., duo

In (equentibus, nimirum; Acheruntin., & Matheranen, unicus, in Anglonen., Brueventan, Cofentin, Gaptuquen, Cafanen, Mileten, & Salernitan, non plures, quam tros, & in Neapolitana, decem Subcollectores, & non ultra; refrective deputentur, & exerceant.

Ad evitandam autem confusionem remisit arbitrio Nuntii dividere, & affignare cutlibet Sub-collectori partem Dioccess, feu Loca, intra quorum limites debeant in exercitio se continere.

Et ne femel in Subcollectores deputati neceffitatem inducant multiplicandi alios Subcollectores renunciando Officium, licet poffint in eocontinuare, & idonel fint, declaravit, nullum Subcollectorem poftrenunciatum Officium gaudere-exemptione ab Ordinario, nifi laudabilitze exercuert, faltem per duodecim annos.

Eos vero, qui in Officio, aut alias ita deliquisfie comperti fuerint, ut a Nútio amoyeantur, & alli corum loco deputent ur, nullatenus exemptione hujufmodi gaudere; & è contra illos, qui probè, ac fideliter fe gefferint, y ellutque in Officio continuare, confirmandos effe a Nun-

tio, nec allos corum loco deputari poffe.

Prate es, stents Jubcollectorum hujufmodi multitudine, & cauffa a s.m.
Urbano VIII in fac Conflictione 3.c. confiderata, concedendi illis
exemptionem, cenfuit expedire, ut Sanctillimus declare ita effe intelligendam dictim Conflictutionem, ut Subcollectores, terminato Officio, non gaudean amplitus exemptione, defuncho, vel alias deficiente Ordinario, in cujus tempore exercuerunt. Sicuti etiam declaravit illos qui, licet in Subcollectores deputati fluerint, quanquam exercuerunt, minimé gaudere; Nec partier illos, qui non refident in Dieceff, pro qua funt deputat), & Ordinarium certiorare debrer Sac.Cogregationem de dicta non refidentis, ejuque provisionem expectare.

Generaliter vero Subcollectoribus exemptionem ab Ordinirio in Civilibus non fuffragari, nifi adeffet in Dioceti Judex a Nuntio, deputatus, qui habeat etantummood facultatem in Cauffis paffiyis, & nul-

lo privilegio, aut exemptione gaudest:

Qued vero actinet ad Subhitutors, & Officiales Subcollectorum, declaravit, ed. Subhitutos non gaudere exemptione, illant entum condeadam effe uni tantum Notario pro quolibet Subcollectore in actuexerciti. & quoud Commiffatios fuper illicitis negociationibus, artad alias cauffas particulares deputatos non gaudere exemptione, nifin actu exercitii, & tam Commiffatios hujufmodi, qui m Subcollectores, quando procedur contra denunciatos, yed alios inquistos, de
filicitis negociationibus, fi ex-proceffu informativo conflet de corum

innocentia, uon poffe illos cogete ad expensa sejusdem procedus. S., decreti absolutorii.

Et , quod majoris momenti est , ne pretextu hujufmodi Offichi . cura animarum , fervitium Ecclefia , ac divini cultus , morumque honeftas detrimentum patiantur , declaravie, Parochos in Subcullectores , aut Commiffarios ad qualcumque cauffas particulares non effe deputandos, ficuti nec Panitentiarium, nec Theologum . Quod fi post deputationem de aliqua Parochiali, aut Panitentiali, vel Theologali prabendis fuerint fortaffe provifi, tune minime gaudere exemptione in concornentibus curam animarum. & refrective adimplementum oncrum infarum Prabendarum ; & eadem ratione non gaudere Canonieos . & alios Beneficiatos Subcollectores in concernentibus fervitium Ecclesia . & adimplementum onerum ipsorum Canonicatuum, & Beneficiorum , nec lucrari distributiones quotidianas , si non inferviant; intuper teneri ratione Beneficiorum, qua obtinent, ad publicas Proceffiones accedere , folvere Cathedraticum , & Subfidium Charitativum . & intereffe Syngdo , ac Visitationi , non tamen pluries , quam. femel in anno, Posse vero solummodo cogi ab Ordinario ad exequedam Visitationem in ils , que respiciunt cultum Divinum, insumque Ordinarium poffe procedere contra Subcollectores accedentes fine ejus licentia ad Monasteria Monialium, aut non servantes praceptum Communionis Paschalis, & contra percutientes Presbyterum vel Clericum posse procedere ad declaratoriam excomunicationis ex cap. Si quis furdente, & fi quando reperetit sliquem Subcollectorem in publico concubinatu vivere certiorare debere candem Sacram Congregationem , ac ipfum Nuntium , cujus partes erunt fevere cos punire , ac privari officio . Posse temen cundem Ordinarium carceribus mancinare, ad Superiorum dispositionem retinendos, Subcotlectores deprehenfos infraganti crimine, quod meretur ponam corporalem, pon tamen minorem relegationem\_dummodo statim de carceratione Nuntium certioret.

Item Administratores Locorum piorum in Subcollestores deputatos inbector Ordinario, quada redditionem retionum administrationis: nec posse Subcollectores a calibus Episcopo refervata abbota abspare illius licentia; & milium Inquisitum posse a Nuprio in Subcollectorem de-

putari , nifi de ejus abfolutione conflicerit.

Ut autem feiant Ordinarii, quos în Subcollectores, ant committerios debeant recugiores, o declaravis, Juboollectores teener glendere Ordinario fuis committones, antequamillas exequantur, Committarios vero particulares teneri, vel per literas, paentes, vel privatas fui Superioris, aut alio modo certiorari Ordinarium de mandata jujusdicitom.

Demum quatenus supradicta declarationes, vel alique illarum futuris temporibus poribus non observentur, Sacra Congregatio voluit, incumbere Locorum Ordinariis, ut pro corum zelo, ac pastorali folicitudine quecumque secus audiverini, hule Jancha Sedi fideliter reserans pro op-

portuna provisione obtinenda .

Et diç 16, ejusdem facta de pramifis omnibus relatione eidem Sz. D. N. hapoemio XI. Sanétites (us deçiravit, præcitetum Conflitutionem fel. rec. Urbani VIII. efficielligendam juxta prædiciam Sacra Congregationis-fententiam, & præsipas decretum, omniaque , & singula in ea caneatta approbavit, & confirmavit, & in conocules, ast sivolabilitier observati, & exequi mandavit, faive tamen sempere cjusdem Szcra Congregationis suthoritate, omniaque, & singula præstas declarandi, & moderandi, & ampliandi, & in totum, vel in parte annullandi. & interpretandi.

Voluit tamen Saustitas Sua, quod præfenti Decreto, reftricto ad Collestores, & Subcollectores Spoliorum Regui Neapolitum , per Nuntum Apcépolicum deputatos, five deputatodos, decogatum , five prajudicatum minime censeatur refervationibus , & assectionibus Beneficiorum corundem Collectorum, & Subcollectorum , refultantibus ex reguits Cancellaria Apostolicæ.

Ita reperitur in Regesto S.C.C. & in fidem . &c.

Prosper Archiep. Theodosia Secret.

Sequuntur alique suprarelati Decreti declarationes, seu additiones, emanatz a Congregatione particulari, deputata in Concilio Romano a Ss. D. Nostro, sub die 23. Maji 1725.

Prime. QUOD in hac patte, feillect in 4, Et quod mojoris momenti, in de Jubcollectoribus, qui obtinuerunt pedimodum Parochias, vel prabendam Theologalem, feu Panitentialem, amplietur Decretum julium, & eldem addatur, pout nova hac declarations additur, quod tune Subcollectorun officia tilico ceftent ; & Thefaurarius, vel Nuntius Appfolicius allium deputare teneatur.

Secando. Non poise Thefaurarium Generalem, & Nuntios in quacumque Diecefi, etlam extra Statum Ecclefialticum, literas Patentales. Subcollestoribus in futurum concedere, nifi els attestatio exhibeatur Guriz Epifeopalis, in qua de ipfortum bona vita, & moribus, ac codem 32

nec Inquilitos, nec processios esse, testimonium feratur; quam attestationem, & Theisurarius, & Nuntius in actis confervare tenenatur; alias Patentales litera, quocumque allo modo concessos, & expedite nullm sint, & invalidm, its ut contra islos procedere possie Episcopus Ordinarius.

#### F. A. Archiepisc. Episc. Abbellinen. & Frequentin. Concilii Secret.

## EDITTO

Per le Moniche di TERRANUOVA.

## FR. GIUSEPPE MARIA PERRIMEZZI

Dell'Ordine de'Minimi di S.Francesco di Paola, per la grazia di Dio, e della S. Sede Apostolica, Vescovo di Oppido.

T Ella più degna porzione del gregge di Crifto occupano un Luogo distinto le sagre Vergini , che al medesimo Cristo sposate , si son ritirate nella Cafa di Dio, lungi da'rumori del Secolo, e fuori delle occasioni del Mondo, per viver tutte al Cleio, e tutte a Dio. Il perche stimiamo Noi effere il più preciso obbligo del nostro Pastoral Ministerio invigilar di continuo sopra la loro condotta, affanche la loro vita non riefca difforme dal loro ftato, e le loro anime fi rendan fempre più deene degl'amori di quel Dio, a cui effe unicamente fon confegrate . E perche nel nostro Monistero di Religiose Agustiniane della nostra Città di Terranuova, colla occasione della Santa Visita , abbiamo offervato effervisi insensibilmente introdotti alcuni abusi , i quali tollerar non si possono, nè dalla Santità quel Luogo, nè dalla perfezione del loro stato : perciò ci fiam determinati per correspondere al debito, che ne abbiamo, e per secondare il Zelo, che nutriamo pel maggior loro profitto spirituale, di far le ordinazioni, che sieguono, di cui ne incarichiamo colla maggior premura, e infieme colla intimazione del divino giudizlo, a'Confessori, a'Cappollani, a' Procutatori , ad Abadeffe , a Vicario , e ad altri Officiali , e infino a tutte le altre Religiose, cost Corifte, come Converse, ed anche alle Novizie . ed alic Educande , una intiera , ed effatiffima offervanza; fopra tutti, non però incarichismo la Coscienza del nostro Luogotenente di Terranuova, che è infieme Vicario delle medelime Moniche, ed a cui teniam noi principalmente appogiata la loro cura.

Primo Ordiniamo, che fi faccia una lista de Parenti in primo, e secondo grado di sutte le Moniche, affinche per questi si diano da Noi le licen-

ze generali, le quali fi dovratito i innovac ogni fci mefi, intendendo di efciudere quelli, che firano perfone fcandalofe, e quel li, che fi abuferanno di dette licenze, con parlare a Moniche, che non fon Parenti , e proferivendo foro il tempo, luogo, e modo, in cui colle Montifue Parenti debon parlare.

Secondo. Ad Uomini Religiofi dichiariamo di nou aver Noi la facoltà di poter fargli parlare con Moniche, e per quelli , che fono Parenti in primio, effectardo grado, intendiamo, che in offevino i Decreti di Siffo V., Urbano VIII., e Clemente IX., per cui ne incarchiamo la coficienza del Vicardo delle Moniche, e della madre Abadeffa.

Terco. Comandiante a tiate le Religiole, così di Coro, come Converfe, che debbato andar veffire da Religiole, quando fi accoftano alla fanta Comunione, e quando vanno al Coro, a recitare in Comunità il Bivisto Offisio.

Quarto. Tutte le Religiole guardino le fante Felto, e nen facciano in effe opere manuali, che aerivino a notabble trafgreffione; ed in tutti i giorni vadante a fentir la Melfa dal Coro, effendo queffo il luogo meno foegetto, e più ritirato.

Zoisto: Mercodo une Rediglofa la foropia di effa, che dovrà fia la metibanta in preferza del Confesiore, e della Badessa, si applichi a bessesizio del Monistore, e ciò sotto pena di propieta alle Redignies, che contravoniranno, e di sopratione di un mesi dull'Offizio alla Badi sil. o la pena musifestra a noi la sovo contravonirano.

Sofid. Cho mas facciain probbe da vendere, e che non vendano pause, vino, più ", ed atre cofe, a che loro firma date dal Moniferro, o che faranno effo colle loro firent, e ciò fotto pena di privazione di uze mesi dal parlecerio alle Religiatio, che mon ubbidiranno, e di tre meti di ofperience alla Religiatio, che mon ubbidiranno, e di tre meti di ofperience alla Rediffia, che otto manifefretà a noi la lor manterazza.

Settime. Cho & faccion turns pagere de' lor Parenti il lor vicalizzio, ni poffan latione in marregime de moi approvate, effendo quello robba del Monifloro, o nendelle Monitoho perticolersi.

Office. Che le Converse non faccian de mangiare a porfone di fuori, e che ufino tupo le carità nel forvire le Informe,

Il pusiente noltro Editto frances l'empre affilio nel Coro, per effet letto da titte , o fotto-prisi di Sociunica a noi rifervata, cite niuno il poffa levere, lacetare, intrattare, site. Dal moltre Epifophia alti 6. Maggio 1717. Loco de Sigilla.

## F. G. M. Vefcova di Oppida

Pifoni Segretario.

## EDITTO

Per gli Eccle siastici

## FR. GIUSEPPE MARIA PERRIMEZZI

Dell'Ordine de Minimi di S.Franceseo di Paola, per la grazia di Dio, e della S. Sede Apostolica, Vescovo di Oppido,

Nerendo alla fanta meute de nofiri Predecessat, e da ill'intiera efecuzione delle Coltravina il nombriti, jate une Heggimento delle medesime, ci è paruto spediente di fare le presenti Ordinazioni, di cui ne incarichiamo vivamente l'offervanza a'nossiti Luogotenenti, e da "Vicari, de l'uoghi, da doverne render a Nol, in caso di trassgressione, o simulata, o occultata, rigorossissimo ponto.

Primo. Ordiniamo, che tutti gli Ecclefaftici della Diocefi, feguitando l'efempio di quelli della Città, vadano con abito talare, nè ardicane portar baftoncini in mano, quando camminano per l'abitato, fotto le pene contenure nel Capitolo ay-della Sinodo di Monfignor Fili), ed aitre a noftor arbitrio. Chi entrerà in Chiefa vefitto di corto, per celebrar Muffa incorrerà la fofpenfione ipfo fath, e parimente il Segrifano, che il permetterà la Comunica. La Vefte talare deve effere intiena, proibendo perciò le faldelline, che fono fiate modernamente introdutte.

Seconda Ordiniamo, che i Sconiari in neffun modo ardifoano di entrare nel Coro, o pure in Sagrellia, in tempo de'divini Ufizi, e ciò fotto pena di Scomunica a Norti righata, da incorreti da colopo, i quali avvifati da Parrochi ad ufcit del Coro, a dalle Sagreftia, o pur da altri Sacerdoti, ed anche da Sagriffani, ed effi faranno renitenti ad ubbidire,

Terzo. Raccordiamo a taluni Ecclefistici lo feandalo, che da effi vien dato col praticare con ifcomunicati vitandi, o frequentando ie loro cafe, o pur converfando con effi, anche în luoghi pubblici, onde i Secolari ne prendono mal'efempio, e gli flessi censuati prendon motivo di maggiormente induriră nella loto estinatezza; ordinismo perciò 4 tutti
tutti

tutti effi col maggior rigore , perche fi aftengano in avvenire da nratiche sì f candalose, altrimenti incorreranno nelle pene che da Noi faran giudicate più propie a punir la lor difubbidienza a gli ordini

di Santa Chiefa,

Duarte Incarichiamo a nostri Ministri, ed agli Abati de'Luoghi . perche invigilino con tutto Zelo al fervigio, che i Cherici debbon preffare alle Chiefe, a cui sono obbligati servire; Sien diligenti a punire i medelimi Cherici delle loro trasgressioni, e farne Noi consapevoli per nostra Regola , quando i medesimi cercheranno di effer promosti ad altri Ordini . . . .

Finalmente raccomandiamo a tutti il buon'efempio, che debbon dare al Secolo, che sempre si offervi, e spezialmente nelle Chiese, in cui

Noi altri Ecclesiastici facciamo la principal figura.

Il presente nostro Editto obblighi tutti , come se fosse stato a ciascuno particolarmente intimato. Caveant igitur, &c. alias, &c. Dal noftre Episcopio li 10. Maggio 1717. Loco & Sigilli

## F. G. M. Vescovo di Oppido.

Pifani Segretario.

constant principles in a fire

ettain te im

an experied physicians in high at the graph respection of the conand Allahama to a sing the out of the property of the con nonnear head no mich has a piece common and and the state of the state of the fitting of the state of

# E D I T T O

Per le Piracche.

## FR. GIUSEPPE = MARIA PERRIMEZZI

Dell'Ordine de'Minimi di S.Francesco di Paola, per la grazia di Dio, e della S. Sede Appostolica, Vescovo di Oppido.

N ON effendo ancora, la Dio mercè, introdotto l'abufo delle Pirucche negli Ecclesiaftici in questa nostra Diocesi , in maniera che in essa neppur'uno fi truova, che la porti, ancorche Cherico egli fosse; . venendoci riferito , che un Sacerdote di questa Diocesi , stato più anni di fuori , e che da più di un anno rifiede in Santa Criftina , ardifca di andar continuamente colla Pirucca, e temendo che da questo suo perniziolo elempio ne possa nascer scandalo, e forse ancora perversa imitazione in altri Diocefani nostri Sudditi ; perciò, inerendo alla dichiarazione della Sagra Congregazione del Concilio de' 20. di Maggio 1699. ordiniamo col presente nostro Editto , che fotto pena di scomunica niun Cherico Benefiziato, o verun'altro costituito nell'Ordine Sagro , porti la pirucca fotto qualfivoglia pretefto . Quanto poi a'Cherici di prima Tonfura , e di Ordini minori , fi procederà fecondo la disposizione de'Sagri Canoni, e del S. Concilio di Trento, nella Sessione ventesimaterza , cap. VI. de reformat. E perche il presente Editto venghi a notizia di tutti , ordiniamo che fi affigga nella Sagrestia della principale Chiesa di S. Cristina, e vaglia come se a tutzi foffe personalmete intimato. Dal nostro Episcopio 9. Maggio. 1780. Loco & Sigilli

F. G. M. Vescovo di Oppido

Amoventes , vel lacerontes ipfo fallo encommunicationem incurrons.

D. Gregorie Pansuto Segreturie. K RDIT-

## 18 E D I T T O

Per la mondezza delle sagre Suppellettili,

## GIUSEPPE: MARIA FR. PERRIMEZZI

Dell'Ordine de'Minimi di S.Francesco di Paola? per la grazia di Dio, e della S. Sede Appoftolica, Vescovo di Oppido.

A riverenza, che si deve a' fagri Altari, deve prima cominciare da Sacerdoti, per poterfi poi stendere a'Laici, non solamente perche i Sacerdoti fono gli efemplari de'Luici , in ciò che rifguarda il divin culto, ma ancora perche come più vicini all'altare, ne debbono più de Laici conoscere la maesta, e temerla. Il perche ci è paruto convex nevole fare il prefente Editto, ordinato alla maggior riverenza, che si deve al tremendo sagrifizio della Messa, ed alla più esatta politezza del luogo, e delle Suppellettill, con cui fi celebra, col quale espressamente comandiamo ;

Primo. Che i Corporali fi mutino ogni due mesi, ed i Purificatori ogni otto giorni , fotto pena a'Procuratori di otto giorni di retenzione in Oppido per Civitatem , ed a Vicari foranei , che trascureranno d'invigilarvi, e di punire i Procuratori trasgressori, sotto pena di farli pulire, ed amidare a loro spese, ed altre pene così per gli uni, come per gli altri , a noftro arbitrio.

Secondo Che le tovaglie degli altari fieno monde, e si mutino ogni tre mefi , e fopra effe , almeno nel altare del Venerabile , come da Noi nella fanta Vifita è ftato ordinato, fi tenga la tela incerata; e ciò fotto le

medefime pene di fopta espresse .

Terzo. Che li Camici, Cotte, Pianete, Stole, e Manipoli, non fieno laceri , ma che fi facciano accommodar fubito , fotto pena pe uniaria a nostro arbitrio , da pagarsi da'Procuratori, e da impiegarsi in benefizio delle loro steffe Cappelle, ma per altra mano.

Danie Non fia lecito alle Donne o a gli Uomini di qualfifia condizione o qualità , federe , o ginocchiarli fopra le pradelle degli altari , neppure quando in esti attualmente non si celebra; ed i Parrochi, ed &

Sagre-

Sagrestani invigilino all'osfervanza, fotto pene a' medesimi a nostro arbitrio; ed i Vicari foranci sieno diligenti ad avvilarci i Parrochi; e Sagrestani trascurati, altrimenti si procederà contro di essi.

Quinto. Nelle Sagreftie non fi ammettano Secolari, fe non per fervir le Meffe; e non fi trattengano in effe a far colloqui, e non vi fiteno che col capo fovertro, fenza Cappello, o berretta. I Sacardoti, che non gli faranno ufcire, in mancanza de Parrocki, e de Sagreftani, faranno anche punitt; tanto più che quella probizzione è ancora nel Sinodo di Monfienor Fill di 6. m. effreffa.

Seffe. Rinnoviamo l'ordine a'Sacerdoti tutti di fospensione ipfe fatte, &c. qualora entreranno in Chiefa vestiti di corto a fine di celebrare, aucorche si vestifiero di lungo in Sagressia; e ciò anche comprenda i forastiteri, e quelli che sono in viaggio; potendo vestitis di lungo suor

di Chiefa e poi entrare in effa

Settimo, Incarichiamo i Vicarj foranei ad avvisarci 1 Parrochi negligenti nelle Conferenze di Casi di Cofetenza, nella instruzzione della Doctrina Criltana, e nelle Prediche Parrocchiali a fine di poter procedere contro di essi, a tenor de nostri Editti, e delle Costituzioni Sinodali.

Ottavo. E finalmente raccomandiamo a tutti, perche facciano flare in Chiefa i Laicí ginocchiati con due ginocchi, fenza berrettino in tefta, fenza appogiatfi agli altari, e fenza tener i Cappelli fopra gi'altari; non facciano entrare fishioppi in chiefa, &c. cofe da Noi altre volte

proibite, fotto le pene, che qui rinoviamo.

Edaffinche non vi pofas effec cuula d'ignoraza, ordiniamo che il prefente Editto fi affigga in Sagrefiti a, ed vi fi tenga vicino all'airo, od qua le tempo fi accennamon, fecondo la opinione de'Dottori, il tempo, che fi dec impiegare alla 33 atta Mefasi cioè non meno di un quatto e mezzo, fotto pena di peccato mottale. Questi due Editti filteno uniti fempre, e non fi amorano, non fi acerino, non fi dettripni, fotto pena di 35 comunica, jifo facto incurrenda, a Noi referbata. Edi amondue fili nodo di 35 comunica, pifo facto incurrenda, a Noi referbata. Edi amondue fili ne dovran render conto i 35 grefiani, o a Noi nel tempo della nofitra Vifita, o ad altri, che da tempo in tempo faranno all'improvi-fida Noi mandati, per invigilar full'ofacranza delle fudete cofe da Noi ordinate. E così, &c. Dal noffro Epifopio 3 Agofto 17 21.

Loco 4. Sigilli.

## F. G. M. Vescovo di Oppido.

Panfute Segretarie.

## EDITTO

40

## Per gli Esercizi Spirituali degli Ecclesiastici.

L Zelo del Santifimo Padre, e Signor nostro Clemente XI., il quale presentemente regge l'universal Chiesa con pietà singolare, ed al Cri-Rianefimo tutto provvede con ammirabil prudenza, ne lafcia maniera da promuover lo spiritual profitto negli Ecclesiastici, perche questi coll'opere, e colle perole possano fantificare la greggia tutta di Cristo alla fua paftoral cura commessa. Egli dunque con ispezial lettera della fagra Congregazione del Concilio, in suo nome feritta, ci comanda di far fentire in primo luogo a coloro, che vogliono esser promosti a'sagri Ordini, che mai non saranno ammesti, se prima per lo spazio di diece giorni non faranno gli spirituali esercizi. Di poi ci ima pone che Noi ammoniamo, esprtiamo, svegliamo, a questo santo ritiro tutti gli altri Ecclesiastici per una volta in ciascun'anno da farsi in una qualche Cafa Raligiofa, o pure in altro luogo fegregato dal fecolo. Finalmente vuole che con ifpezialità l'incarichiamo,l'efaggeriamo, e l'inculchismo a'Rettori di anime, Confessori, Canonici, e ad altri Benefiziati, addetti al fervigio del Coro, E perche tutti questi più volentieri fi animino a questi pii, e fanti escreizi, vuol pure che in tuo nome pubblichiamo una indulgenza pienaria, che egli concede a tutti i Rettori di Anime, Confessori, Benefiziati, ed altri Sacerdoti, e Cherici, i quali per dieci giorni continui in ciafcun'anno faranno i fuddetti fpirituali efercizi, o in qualche Colleggio della Compagnia di Giesù, o in qualche Cafa de Preti della Congregazione della Miffione , o in altro Convento Religiofo , ed ivi dimorerane no notte, e giorno, e nel fine fi confesseranno, e fi comunicheranno, o pur celebreranno, sc saran Sacerdoti ; e questa indulgenza da guadagnarfi in ciafcun'anno, cioè opni volta che faranno i medefimi efercizi. lu oltre per detto tempo, che attenderanno agli efercizi, libera i Parrochi dall'obbligo della refidenza, ed ancora i Canonici, ed i Benefiziati vuole che godano le distribuzioni, come se fossero al Coro prefenti, ed affistenti, con questo però, che ottengano in prima dail'Ordinario la licenza, e che questo non possa farsi nè in tempo di Avvento, nè di Quarefima, ne di altre maggiori folenultà, nè da turti i Parrochi, o da tutti i Canonici in un medefimo tempo, ne più di una volta fola in ciascun'anno. Noi dunque per eseguire ordini cotauto fanti di Nostro Signore proponiamo a nostri Ecclesiastici i frutti grandi , che fi guadagnano in detti Efercizi , che fono emendar la vite

la vita nel meglio, migliorarla nell'ottimo, afpirare alle cofe del Cielo, calpeflar le baffe di questa terra, acquistar forza per vincere le sentazioni, e per camminare più speditanete nella strada della virtà. Pea quanto si è dalla parte nostra, non abbiamo iniciato in tutti gli ami del nostro Vetovo il ministro di darne a nostri Ecclefastici Pefempio ; ora oltre all'esempio gl'incitiamo ancora colle preghiere, metendo loro innanzi gli occhi l'eternità, che esige tutti i nostri rissessi. Panima, che richiede tutte ie nostre applicazioni; iddio, che meritatutto il nostro amore. Dal nostro Epsicopio 3 s. Maggio 17 s.—
Luco », & Sigilli.

Loco A Digim.

F. G. M. Vescovo di Oppido.

Mafela Segretario

#### XI.

Formula Juramenti a Punctatoribus præstandi. Ex Coneil. Provin. Medial. 2. sis. 5. cap. 3.

E GO N. Punctatoris officium, quod fuícepi, per hæc Sancta Dei Evangella juratus, fancké promitto, ac ípondeo, me fideliter, & fincere; quantum in me eft, executarum. Sic me Deus adjuvet, & hæc fang ta Dei Evangelia.

0.00

Instructio pro examine illorum Testium, qui inducuntur pro contrahendis matrimoniis, tam in curia Eminentiss. & Reverendiff. D. Cardinalis Urbis Vicarii, quam in aliis Curiis caterorum Ordinariorum.

Feria V.Die 21. Augusti 1679.

I N Congregatione ganerali S. Romanz, & Universalis Inquisitionis, heabita in Palatio Apostolico Montis Quirinalis, coram Senétissimo Domino Nostro D. Clemente Divina providentia Papa X., ac Eminen. tiffimis . & Reverendiffimis DD. S. R. E. Cardinalibus in tota Republica Christiana contra hæretkam pravitatem. Generalibus Inquifitoribus a Sancta Sede Apostolica specialiter deputatis.

. Cum alias per Sacram Congregationem Sancti Officii iteratis Instructio-, nibus ab cadem emanatis de anno 1698. & 1665. locorumque Ordinarlis transmiffis , providim fuit , ut praferiptis luterrogatoriis faciendis Tellibus, quead probandum statum liberum contrahen-, tium niatrimonium inducuntur, omnis prorfus fecluderetur aditus iis , qui adhuc vivente altero Conjuge , aut alias Impediti ad fecun-, da Illicità vota traufire fatagebant : Videns nihilominus Sanctiff. , D. N. quamplures Ordinarios, vel corum Vicarios, & Deputatos ad , excipiendas reftium depolitiones , necnon Parochos, & Notarlos in , calibus expressis, aut omittere , aut non observare corumdem Instru-, ctionum tenorem , & licet aliquando plene observent , non tamen , interrogare teftes fuper aliis impedimentis dirimentibus .

Ideo volens Sanctitas Sua prædictis malis occurrere, re mature confide-, rata cum Eminentiffimis, & Reverendiffimis Dominis Cardinalibus , Generalibus Inquisitoribus, præsenti Decreto perpetuis futuris tem-, poribus duraturo, iterum injungit omnibus Vicariis, feu Deputa-, tis pro examinandis Testibus ad probandum statum liberum con-, trahentium matrimonium , necnon Parochis , Notariis , & quibuf-. suraque aliis respective, sub panis etiam gravibus corporalibus ar-, bitrio Sacra Congregationis; Ut Inftructionem infrafcriptam ad

unguein observent.

43

Ut aurem prafera decretum, & Influstio ad omnium notitlem facilius deveniat, decrevit, illa ad Valvas Bafilice [Principis Apofloorum, & Cancellaria Apofloolice, ac in Acie Gampi Flera de Urbe, ac Palatio. 3. Officil ejusadem Urbis per aliquem ex Curforibus Sanctitatis fue publicatari, ac corum exempla ibidem affixa reflaqui i illaque fie publicata onnes, & fingulox, quos concernant, post duos menfes a die publicationis in Urbe faciendas numerandos, pertade afficere, ac arctare, ac fi illorum unicuique perfonaliter notificata, & intimata fuiffent.

#### INSTRUCTIO

N primis. Testis moneatur de gravitate juramenti în hoc praefertim negocio pertimeleendi în quo Divina simul, & humana Majestas læditur, ob rei, de qua tractatur importantiam, & gravitatem, & quod imminte para Trirenlum, & suffisiationis deponenti fassum.

. Interrogetur de nomine , cognomine , patria , atate , exercitio , & habitatione .

 An fit Civis, vel Exterus, & quatenus fit exterus, a quanto tempore eff in loco, in quo Teffis ipfe deponit.

4. An ad examen accelleris fiponte, vel requifitus: 3l dixerit accellife fronte a menine requifitum, dimitatum, quia prezimitur mendax. Si vero dixerit accellife requifitum; linterrogetur a quo, yel a quibis, yel quio, quando, quomodo, coram quibus, & quotes fuerir equifitus, & an felat adeffe aliquod impedimentum, inter contrahere volentes.

 Interrogette, an fibl pro hoc testimonio ferendo suerte aliquid dattin promissum, remissum, vel oblatum a contrahere volentibus, vel ab alio infortum nomine.

 Interrogetur, an cognofeat ipfos contrahere volentes, & a quanto tempore, in quo loco, qua occasione, & cujus qualitatis, vel conditionis existant.

Si responderit negative , Teftis dimittatur : Si vero affirmative .

9. Interrogetur, an contrahere volentes sint Gives, vel exteris si responderit escreteros, superfedeatur in licentia contrahendi, donce per literas Ordinarii spiorum contrahere volentium, doceatur de corum libero statu, de co tempore, quo permanserum in sua Civitate, vel Diocest. Ad probandium vero corumdem contrahere volentium statum liberum pro reliquo temporis spato, scilicet usque ad tempus, quo volunt contrahere, admittanque testes sidonei, qui legitime, & conciusienter deponant statum liberum contrahere volentium, à redadante.

dat fufficientem rationem caufa corum ficientia, abíque eo quod teneantur deferre atteflationes Ordinariorum locorum, in quibus contrahere volentes moram traxerint,

Si vero responderit, contrahere volentes esse Cives.

8. Interrogetur, fub qua Parochia hactenus contrahere volentes habita-

runt, vel habitent de præfenti.

- 9. Item, an ipfe Tellis fciat, aliquem ex predicitis contrahere volentibus quandoque habuiffe Uxorem, vel Maritum, aut profeium fuiffe in aliqua Religione approbata, vel fufcepiffe aliquem ex Ordinibus faciris, Subdiaconatum Gilitect, Diaconatum, vel Presbyteratum; vel habercalluf impedimentum, ex quo non pofiti contrahi Matrimonium.
  - Si vero Testis responderit, non habuisse uxorem, vel maritum, neque allud impedimentum, ut supra.
- 10. Interrogetur de caufa feientiæ, & an fit possibile, quod aliquis ex illis habuerte uxorem, vel maritum, aut aliud impedimentum, &c. & quod ipfe Tellis necitat.
  - Si responderit affirmative, supersedeatur, nisi ex aliis Testibus probetur concludenter non habusise uxorem, vel maritum, neque ullum aliud impedimentum, &c.

Si vero rifponderit negative.

 Interrogetur de caufa fcientiæ, ex qua deinde Judex colligere poterit, an Telti fit danda fides.

Si responderit contrahere volentes habuisse uxorem, vel maritum, sed esse mortuos.

- 12. Interrogetur de loco, & tempore, quo funt mortui, & quomodo Ipfa Teltà fi iz fuilfo Conjuges, & nuac effe mortuos. E f. efpondest mortuos fuife in aliquo Hofpitali, vel vidiffe fepellri In certa Ecclefia; vel occasione militie fepulcos fuiffe a militiva, son detur licentia contrabendi, nifi prius recepto teffinonio authentico a Rectore Hofpitalis, in quo prasticti decefferunt, vel a Rectore Ecclefia, juqua bumata fuetut corum cadavera, vel fi fier potefi, a Duce ilitira cohorta, in quo priunti, Sacra Conjegatio non intendit excludere alias probationes, quae de jure communi poffunt admitti, dummodo fint legitume, & fufficientes.
- 13. Interrogetur, an post mortem dicti Conjugis defuncti, aliquis ex

prædictis contrahere volentibus transierit, ad secunda vota.

Si responderit negative.

 Interrogetur, an effe poffit, quod aliquis ex illis transieris ad secunda yota, absque eo, quod ipse Testis selat. Si responderit affirmative, supersedeatur in licentla, donec producantur Teftes, per quos negativa coarctetur concludenter.

Si vero negative.

1 c. Interrogetur de eaufa fcientiz, qua perpenfa, Judex poterit judicare. an fit concedenda licentia, vel ne. Si contrahentes fint vagi, non procedatur ad licentiam contrahendi.

nifi doceant per fides Ordinarlorum fuorum effe liberos, & in aliis.

fervata forma Concilii Tridentini in cap: Multi. Seff. 24.

Fides, aliaque documenta, que producuntur de partibus, non admittantuit, mifi fint munita figillo, & legalitate Epifcopi Ordinaril,& recognita faitem per Teftes, qui habeant notam manum, & figillum,attente confideretur, quod fides feu teftimonia bene, & concludenter

identificent perfonas, de quibus agitur.

Pro Tellibus in hac materia recipiantur magis confanguinci, quam exttanei : quia præfumuntur melius informati , & Cives magis , quam Exteri: nec admittantur homines vagi, & milites, nifi data canffa; & maturo confilio ; & Notarius exacte describat personam Testis, quem fi coenofcit, utatur claufula, mibi bene cognitus, fin minus, examen non recipiat, nifi una cum persona Testis, aliqua alia compareat coenita Notario, & que atteftetur de nomine , & cognomine ipfius Teftis , necnon de idoneitate ejusdem ad testimonium ferendum . Et huiufmodi examinibus debet interesse in Urbe, ultra Notarium, Officialis specialiter deputatus ab Eminentissimo Vicario : Et extra Urbem , vel Vicarius Episcopi , vel aliqua alla persona infiguis , & idonea ab Episcopo specialiter deputanda, alias puniatur Notarius arbitrio facra Congregationis, & Ordinarius non permittat fieri publicationes .

Ordinarli præcipiant omnibus , & fingulis Parochis in corum Diocefibus existentibus, ut pro matrimoniis cum exteris contrahendis non faciant publicationes in corum Ecclefiis , nifi certiorato Ordinario , a quo, vel ejus generali Vicario prius teneantur authenticam reportare, quod pro tali matrimonio fuerunt examinati Testes in corum Tribunali ,qui probant fatum liberum contrahere volentium, &e.

Contravenientes autem fevere puniantur .

Francifeus Riccardus S. Rom. & Univerfalis Inquifitionis Not.

Loco & Sigilli.

EDIT-

# XIII.

46

Intorno alla vita, ed onestà degli Ecclesiastici di Roma, e spezialmente circa l'Abito, e Tonfura Chericale.

F ABRIZIO per la misericordia di Dio, Vescovo di Porto, della S.R.C.Card.PAULUCCI, della Santita di Noftro Signore Vicario Generale, &c.

A Santità di Nostro Signore , ben conoscendo , quanto quella ftretta obbligazione, che anno gli Ecclefiaftici in ogni luogo, di dar buon'a efempio, effenzialmente anneffa al loro grado, fingularmente crefea în quegli Ecclefiastici, che dimorano în quest'Alma Città di Roma, . e che per tal ragione dovrebbero effere il modello, e l'esemplare del restante Clero di tutto il Mondo Cristiano, giacche, come scrive S. Bernardo : Clerum illum ordinatiffinum efte decet , ex quo precipue in omnem Ecclesiam Cleri forma processit; affinche, i divoti, e fedeli Forestieri, che qui vengono, e tal'uni da Paesi lontani, restino edificati ci à perciò comandato di dover pubblicare il prefente Edit-

to, e di strettamente procurarne l'offervanza.

Inerendo dunque alla disposizione de'Sagri Canoni, e Costituzioni Apostoiiche, ed alle Ordinazioni, altre volte pubblicate, tanto circa la decenza dell'Abito, quanto circa la Tonfura Ecclefialtica, con la quale : Sacerdoti , i profirmi agli Ordini Sagri , ed i Cherici di prima Tonfura , particolarmente que che godono Benefizi Ecclefieftici , benche femplici , o che fervono nelle Chiefe , devono andare , e molto maggiormente prefentară agli altari , per celebraryi , o farvi altre fagre funzioni colla dovuta modeftia, & edificazione; e ben confiderando quanto la decenza , e modeftia dell'abito efterno fia valevole a dinotare l'interna onesti de'costumi : Primieramente col presente Editto fi rinnovano gli altri fopra tal materia pubblicati,ed in ifpezie a 29. Giugno 1667., a 10. Ottobre 1681., a 20. Novembre 1691. a 22. Novembre 1696. a 31. Marzo 1699.ed a 7. Dicembre 1706. per ordine de' Sommi l'ontefici Clemente IX., Innocenzo XI., Innocenzo XII., e di Clemente XI. di felice memoria, ed a quelli riferendoli, e rispettivamente ampliandoli. ordina, e comanda.

Che niun Sacerdote , o ordina to in Sacris , o Cherico Benefiziato , come sopra, ancorche il Benefizio sia tenue, secondo la risoluzione della Sacra Congregazione del Concilio a 13. Settembre 1677. pofia andar per la Città, dalla levata del Jole fino a mezza ora di noste, con abito, e verle corta; ma fas tenuto andare con abito luggo fino al collo del piede, detto volgarmente abito talare, che ciafcheduno de piede del collo del piede, detto volgarmente abito talare, che ciafcheduno de piede di di un mefe di tempo a provvederiene: ed in oltre debba fempre portare la Cherica, o fia Corona, o Tonfura Chericale, della grandezza couveniente all'Ordine, e gradod ci ciafcheduno, la quale però non fia minore di un terfone, e fia totalmente apparente, e coal spesiforinnovata, che fipossifica vedere.

2. Ordina parimente, e comanda, che niun Succedote, ed ordinato in Sacris, o ancora Cherico di prima Tonfura, come fopra porti zazzera, o capigliatura, che copra la fronte, e l'orecchie; e molto meno un perucca, fotto pena in ciacheduno di detti cafi, e per qualifuoglia volta, che fi trafgerdia, di dieci feutil, d'applicatif libbito ad opere, e luoghi pii, e di altretanti giorni di carcere; potendo in oitre effer certi que", che contraverranno, che la difibbitienza farà loro di totale impedimento per confeguire qualfavoglia Benefizio, o Offizio Ecclefattico.

I Cherici poi di prima Tonfura, e que', che anno Ordini minori, an-3. corche non possegano alcun Benefizio Ecclesiastico, non goderanno il privilegio del Foro, fecondo la disposizione del Sag. Concilio di Trento Sef. 23. Cap. 6.de reform, fe non vanno in Abito, e Tonfura Ecclefiaftica, e non fervono alle Chiefe, alle quali fono afcritti, fecondo la dichiarazione della Congregazione deputata, approvata dal medefimo N. S. con affistere a'Divini Offizi, ed alle sagre Funzioni ne' giorni folenni , particolarmente della Semmana fanta , nell'accompaguare il fantiffimo Viatico, nella frequenza de' Sagramenti, e nell' esercizio della Dottrina Cristiana; maggiormente che nelle dette Funzioni elerciteranno i loro Ordinised avvertano che in ogni Chiefa Parrocchiale fi terrà nella Sagrestia una nota di tutti 1 Cherici. ascritti alla medesima, ad effetto di offervare quelli, che mancheranno, i quali, non portando l'atteftato del propio Parroco intorno alla frequenza di detto fervigio, non faranno promoffi agli altri Ordini; anzi, dopo la prima monizione, da farti loro dal detto Parroco faranno denunziati dal medefimo a Noi, o a Monfignor Vicegerente Nostro. per procedere alle pene Canoniche, come, più diffusamente con Editto a parte s'incaricherà a ciaschedua de'Curati.

Si permette nondimeno, che în occorrenza di far viaggio, o per altra giudta, e legittima caufa, da approvarfi da Nol, o da Monfignor Vicegereate Noftro, le fudette veft fiano più corte, ma non meno, che non cuoprano il ginocchio, e che convengano alla modefita Ecelefathica; e perciò non fiano di altro colore, che urere, e non abbiano bostoni groffi, në faccocete, në earnifeloin, ed éccetestata la lung hezza; fano fimilit santo stelle maniche; eonic in tutte il refto - alle vefit talian: avvertento, che in cafo di contravensione, d'incorterà nelle formadette fiche, o nella preditta articora di tali abiti.

Comanda parimente a tutti i Rettori, Sagreftani , Cappellani , Cu-Rodi , o altri, fotto qualtivoglia nome deputati all'amministrazione, cura, o fovraintendenza di dualfivoglia Sagrefila, tanto nelle Patriarcali, Bifiliche, Collegiate, Congregazioni, Oratori, Cappelle, Ofpedali , ed altre Chiefe Secolari , quanto di qualfivoglia Chiefa Regolare, o in qualifia modo privilegiata, tanto dentro di Roma, come ne' Subborghi, che non permettano ad alcun Sacerdote di celebrare nelle loro Chiefe, o Cappelle, fenza la Cherica, o Fonfura Chericale. o fenza l'ablto decente, e talare : qual'abito il Sacerdote l'abbia indoffo avanti l'ingresso della Chiefa, ne possa essergli prestato, o vestirsene dentro la Sagrestia, o che il Sacerdote celebri con capigliatura finta , detta confunemente Perneca ; overo coll'anello, anzi che ne tampoco permettano di celebrare a qualfifit Sacerdote, in cui fi riconofce chiaramente, che porta Perucea, ancorche la lasci in Sagrestia, o prima di entrare in effi, otto pena tito a'medefini Deputati esagreftani. come fopra, quatito à Sacerdort, elle celebrano, in qualfivoglia de' detti cafi , della folpenzione a Divinis , da incorretti iffo fatto ; fenz'altra dichiarazione , bet duihdici gioriti , rifervata a Nois oltre alle altre di corcere , e pictiniarie : come forme efereffe.

6. Increaso la Santit' di Norto Signitte all'Edito o pubblicato di ordine della sin d'impirenza XII, firtis il 23, D'embre 1699, in occafione della sin d'impirenza XII, firtis il 23, D'embre 1699, in occado l'ellegrini, particolariente ditramoniani (duratte il profilmo Anno Sonto) l'abito ri di corto, però decune; al Ecclafitico e fo lo a quell'i Esegrafini petranto; reflate una conveniente fopravefle per celebrare; una non mai coll'abito cotro facciano loro dir la Media.

fa , fotto le fudette pene.

7. Che nel trattement i Sacerdoti nelle Sagentie son confirmino il tempiu in vali dificori, an aliano quietti, e modefia; come porta il luogo deditato al culto di Dio, e di al taccoglimento per la preparazione al Santo Sagentizio, e rendimento di graziet dopo di effo: ne vi facciano atto alcuno pregindiviale alla imondezza, e deceso Ecclefistico, fotto le fopradette pene di carere, e pecuniarle, d'applicati, come lopra, e de eleguiri tanto contro di que), che v'increranno, quanto contro de Vagentini, che il permetteranno, o non vi progeranno il devuso rimedio. Dovranno in oltre gil Refi. laggelfani, o Depiati, o per fe flessi, o col mezzo di altri attentamente invigilare, che da Vascerdoti celebranti in pratithino con egni divozione, riverenza.

e diffinzione tutte, e fingole ceremonie, e riti, che fi difpongono nelle Rubriche del Meffale Romano; e fe tal'un ardiffe di celebrare fenza la dovuta attenzione, e religiofità, e trafcuraffe o per imperizia, o per troppa fretta, o per poca applicazione alcuna delle ceremonie, e riti, come fopra, prescritti, ordina, e comanda Sua Santità, che quefii non fieno più ammessi alla eclebrazione della fanta Messa; e che i Sagrestani, e Deputati sopradetti sieno tenuti denunziarli immediatamente a Nois o a Monlignor Vicegerente Nostro, per sospenderli dall'efercizio, e proporzionatamente punirli, fotto pena, in cafo di inoffervanza, della privazione degli ufizi, e di foudi 2e, moneta, ed altre anche maggiori, a nostro arbitrio. A questo effetto, e fotto le fteffe pene ordiniamo, che in ciascheduna Sagrestia si tenga un orolopio da ruota o da polvere, per mezzo del quale poffa il Sagreftano conofcere, fe il celebrante impiega nel Sagrifizio il tempo proporzio. nato, che non deve effer meno di un terzo di ora . Alle medefime pene foggiaceranno irremifibilmente i Sagreftani, e Deputati fopra letti fe permetteranno, che fi celebri da qualfifia Sacerdote fenza licenza nostra in iscritto, o del nostro Monfignor Vicegerente, che fi da nella nostra Segretaria in tutto gratiti e le stesse pene incorreranno i Sacerdoti'celebranti fenza la detta licenza; la quale, quando farà foirata, farà, che più non fi ammettano, a celebrare, fotto le steffe pene: e perciò dovranno i Sugrestani, e Deputati sudetti notare in un foglio il giorno della data di tali licenze. Di più ordiniamo, che non fi ammettano a celebrare Religiofi, che non anno Convento in Roma, fenza la fudetta nostra licenza; avvertendo in fine, che per celebrare nel-Chiefe di Monache è necessaria licenza particolare, che esprima tal

Inoltre ordina, e comanda, a tutti i Superiori Regolari di qualfivoglia Ordine, ed litituto, che prefiedono al governo de Moniliteri , Conventi, Congregazioni, Collegi, Cafe Regolari, ed Ofizio di quell' Alma Città, che con ogni maggior diligenza debbano procurare, che i Sceredoit Regolari locali de' Moniliteri , Conventi, Congregazioni, Collegi, Cafe, ed Ofizio a' quali effi, come fopra, prefiedono, reflino pienamente infrutti da qualche Religiolo di fiperimentata abilità, da deputarfi a quefto precifo effetto da'medefini Superiori, nelle ceremonte, e ritti della fanta Meffa, conformi alle difigolizioni delle Rubriche, e che quefte fieno con ogni efettezza offervate i effretfamente
ordinando, che in avvenir no mammettano a celubrare la fanta Meffa
i Sacerdout foreflieri del loro Ordine, o litituno, fe quefti non averanno prima provate le ceremonle, e i riti, che în effa ii devono of
fervare, e dal fopradettre Religiofo deputato fango fat ritrovati di

quelli perfettamente instruiti, e pratici, sotto pena della privazione

deeli offizi, e della voce attiva, e paffiva per dieci anni.

Per rimediare ancora all'abbuso di celebrarii le Messe in ore intempesive, comandiamo, che non possao queste incominicaris prima di un terzo di ora avanti dell'aurora, e che un terzo di ora dopo mezzo giorno debbano esser alla cominicario, come lorpaz, e da incorresti riremisibilimente, tanto da'Sacerdoti celebranti, quanto-da'Sagressari, cale lo permetteranno, non ossante qualivogalia pretesa confucudine in contrario, o privilegio, che non sia stato essibilo nella nostra Segretaria, ed approxata da Noi.

joi. Ed accioche i Laici abbiano ocesione di prendere in tutto buon'estpio degli Ecclefiafici , e fi tolga ogni attacco di mormorazione , comandiamo, fotto le fopradette pene, ed aitre, a nofiro arbitrio , che altri Minfitti delle Chiefe, ion abitino Donne , ancorche parenti in qualifvoglia gr do de'medefimi, fe non per occifione di qualche legittime, ed urgente catule , da approvanti folamente da No; o dal No-

ftro Monfignor Vicegerente.

1. I Sacerdoți non poisano patrocinare, avvocare, difendere, pê fare alcun'asto nelle Catife, fence o'villi, octiminal, avanti î ribunali Laici, anche fotto pretefto di mera carità, eccetto che nelle Caule, da' fagri Canoni permeffe, ed allora debbafi impetrare da Noi la licenta in licritto, da concederfi gratii, confiderata la qualità della perfona,

fotto pena a trafereffori di carcere, ed altre ad arbitrio.

22. Comandiamo inoltre, di ordine espresso della Jantità sua a tutti i Sacordoti, ed altri Ecclissifici, anche non promosi agli Ordini figri,di non giucore, precisimente alle carte, e di non portare Armi di sotte alcuna, mè da succo, nè da punta, nè da taglio, nè in Roma, nè fuori, ancorde fotto pretello di andare a caccia, senza nostra ilcenza in iscritto, o del nostro Monsignor Vicegerentes in quale, quando si giudicherà ragionevole da concedersi, si darà gratir, come sopra, sotto le sopradette pene di carcere, e pecuniaria, e della perdita della Armi.

13. Ammoniamo tutti i Superiori delle Chiefe Patriarcall, Bafliche, Collegirte, Regolari, ed altre tutte niuna eccetturas, annorché i pretendeffero efenti, ad invigilare per la puntuale offervanza di tutte, e inpole code contenue nel prefente Edito, come fpezialmente impo-fie di ordine della Santità di N. S. mentre, oltre alla efecusione delle pene comminate contro de trafgerfolir, il procederà anora all'interdetto di quelle Chiefe, ove fi vedrà trafcurare, quanto da Noi qui esperiamente si comando.

14. Or-

14. Ordiniamo finalmente, che queffo Editto, accioche abbia la fua piena efecuzione, e non fe ne pofia allegare in alcun tempo Ignoranas, deba ta teneri continuamente affi o nelle Jiagrefite di tutte le Onice; tanto Secolari, quanto Regolari, in luogo, ove poffe da sutti vederfi, e legeni, fotto pena della carcera a'Suguitani di dicel giorni e che pubblicato, ed affifo fecondo il folito, obblighi tutti, in esso comprefi, come se perfamilmente fusic stato laro intinato. Dato in Roma e queffo di so Dicembre 1724.

F. Card. Vicario.

Nicol Antobio Canonico Cuggie Segres.

#### XIV.

## DECRETUM

Sac. Rit. Congregationis Oppidana.

UM occasione recursus a Syndicis, & Electis Civitatis Oppidane contra Epifcopum ad fac. Rit. Congregationem habiti, tam quoad thurificationem in Miffis folemnibus, & vesperis ipsis denegatam, quam circa oblequia, ab Episcopo pontificalia exercente, prætensa, idem Episcopus in sua Relatione acriter conquestus fuerit; quod in illa Civie tate nulla prorfus ceremonialis romani vigeat obfervantia, qua Syndicus, & Electi prædicti nec ipfum Epifcopum ad Ecclefiam cathedralem pontificaliter celebraturum comitantur, neque dum pontificalibus affiftunt, unquam afsurgunt, & in benedictione nequequam genuficctunt; cumque ex parte ejusdem Episcopi pro observantia caremonialis S. Rit. Congregationi humiliter supplicatum fuerit : Sac. eadem Rit. Congregatio, ad relationem Eminentifimi, ac Reverendiffimi Domini Cardinalis Albani, prafixo prius de more Syndico, & Ele ftis competenti termino ad deduceudum fua jura in facra Coneregatione, & corundem Procuratore in Curis conflicuto, pluries citato, btobo-

Adeft Sigillum

#### F. Cardinalis de Abdua Prefectus.

N. M. Tedefchi Epifcopus Liparitanus S. Rit. Congregat. Segret.

#### XV.

## Oppiden.

Uper nonnullis juribus praheminentalibus a Confratibus Confratenitatis Sanctulimi Sarramenti Civitatis Oppiden, prætenis, a Promotore Fifcali illius Curka adverlus finpradictos Confratres controveriis excitatis, & ad Sac. R.it. Congregationem delatis, Emis, se Rifis D.Cardinalis Pollomasus infractipat dubia ad inflantiam prefeti Promotoris, coram iplo Eminentifi. Ponente, concordata, declarando proronit.

Primum; An fit permittendus Confratribus Sanctiffimi Sacramenti Openidi ufits A ba, & Stolæ super humero, in casu, &c.

Scenadum, An dielt Confractes Sanckiffuni Szeramenti poffint prætendere delationem hafte umbelle, feu bildachini, in proceffione foleamitatis Sanckiffuni Corporis Christi tantum, & iliam recusare, per totim odavam, ac in allie proceffionibus, vel dum per Viaticum de-

fertur, în esfu, &c. Tertlum; An Jocietes predicta în die folemni Corporir Christi postit eligere Priorem vel Procuratorem Confraternitatis, necnon dotes etiam distribuere, & în quo loco , & cum assistant a Jodalium , Ministri

Ecclefiaftici , Notarii , & in cafu, &c.

Quartum; An dicka Confraternitas Sand-lifini Sacramenti confrare debeat , ex quartior famillis tantum, vel pollint, & debeant admitti alli, qui, pro conditione loci , Nobiles dicuntur , in cafu, &c.

Et facra cadem Rituum Congregatio, audita prius relatione Episcopi,

53

& Confratelbus pradictis, quanvis quampluries citatis, & intimatis, nequaquam comparentibus, fed Procuratore iplius Promotoris tantum in foripeit, & in voce informante, referibendum censuis.

Ad Primum ; Negative.

Ad Socundum Nogative .

Ad Tertium ; Servetur decretum Episcopi .

Ad Quattum; Ut ad proximum, feu arbitrio Episcopi; & ita decravit, & fervari mandavis. Die 15. Februarii 1721.

F. Cardinalis Paulusius Proprefectus.

Adoft Sigiliam,

Nicolaus Maria Todofobi By. Liperisan. Sac. Ris. Congregas. Secretarius.

### XVI

### DECRETUM

## Sac. Rit. Congregationis. Oppidana.

UM ex parte Promotoris Fifcalis Curiæ Epifcopalis Oppidem. Saci Rituum Congregationi expofitum fuerit, quod quanvis Magifitatus illius Civitatis, transfelts temporibus, ex Epifcoporum tolerantis, fcainnum, panno ordinario coopertum, in Eccleia Cathedrali retinuerit, modo iliud panno oloricro viridi, auerifique faficis ornatum, & duolous gradibus cievatum, afte thronum infuite Epifcopi retinet; propierca ex parte cjusdem Promotoris Fifcalit Curiz prasdicita, pro hujufmodi žbotia penitus evellendo, apud Sac. Rituum Congregatio, Magifitatu plurise ciato, & elepto termino infi prashox ad deducendum fanira in Sac. Congregatione, minine comparente, refribendum fixit; Dettri decretum Epifcop pro executione emanstura la cauffa Comen. 28. Aprilis 1663, teneris videlicet. E Xponentibus Canonicis Cathedralis Comi, Decuriones Illius Civitatis velle uti fedibus, firato, & pulvinaribus in Ecciefa, & non amplius feanno, in nobilem formam panno rubro cooperto, juxz folitum; Eminentifimi Patres Sac. Rituum Congregationi Præpofitidecreverunt, injungi Epifcopo, qui curet, nihil innovari. Die 28. Aprilis 1663.

Et ita etiam in Civitate Oppidana fervari mandavit. Die 5. Decembris 1916:

F. Cardinalis de Abdua Prafectus.

Locus Sigilli.

P. M. Tedefchi Epifcop. Liparitan. Sac. Ris. Congregae, Secretarius.

#### XVII

## E M.I.N.E.N.T.I.S.S.I.M.I., e Reverendiffimi Signori.

e Reverendillimi Signori.

A Vendo il moderno Vescovo di Oppido, Oratore umilissimo dell'
EÈ VV., nel suo ingresso alla diocesi offervato, che ne'matrimonj
non si offervavano i dicrett emapati nell'anno 1670. fotto li 21, di
Agosto dal Tribunale della S. Inquissisone, poste non si esaminavano restimoni, per veder gl'impedimenti, nè si esporava la volontà
de Contraenti. Ordino pertanto, che si offervassiro i detti dicrett;
ed in oltre per l'esame del Testimoni, ed altro, si pagasse al Cancelliere quello, che prescrive la Tassa Innocenziana.

figro Tribunale; dalla quale chiaramente fi conosce, quanto sieno giudi fit gli ordini satti dal Vescovo per togliere i gravifimi inconvenienti, che ne nascevano. Onde cotesta sagra Congregatione, sotto si a di Agosto profilimo passato, referisse: Ossendanar Parti.

Ricorre pertanto il Vescovo Oratore umilmente all'EE.VV., supplicandole a deguarsi ordinare l'osservanza de sudetti dicreti, come anche quel-

lo, che prescrive la Taffa innocenziana. Che, &c.

Die 20. Septembrit 1715, sacra Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium, Concilii Trideutini Interpretum, consuiti, servandom ose Taxam Innoceptianam.

### B. Cardinalis Panciations Prefectus.

Locus Sigilli

V. Archiep. Damafcanns Secret.

#### XVIII.

## Oppido.

S Indici, e Nobili della Citt), ed il Vescovo, sopra la pretensione di voi le le candele in casa nel giorno della Purificzatione della Beata Vergine, e di non volere andare a prenderle in Chiefa, e circa altri ricorfà. Lectum; O amplius: Referente Emissentissimo Paracciano, Presente

Ita reperitur in parvo Regello facra Congregationis Episcoporum, & Regularium, habitæ dis 9. Decembris 1718, In fidem &c. hac die 17- dicti mensis, & anni 1718,

Vincentius, Arebiepifcopus Damafcenus, Segrat,

Adelt Sightum

Oannes Monreal J. U. D. S. Theol. Profestor, Det & Apostolica Sedis gratia, Archiepiscopiis Rhegitius, Comes Civitatis Bova, Baro Terra Castellacii, Regiusque Consillarius.

Mes Abbas Octavius la Buccetta U.J.D. Cantor hujus M. E. R. Prothonotarius Apostolicus, Vicarius, & Officialis Generalis Rhegimen, Ju-

dex Metropolitanus.

Volentes füper expolitis in fürpräferipha comparitione debite providere, vifis publicis documentis in ea enuncialis, per präfentes providerus;
atque decernianus, Reverendiffinum Dominum Enifcopum Oppiden, fore, & effe nanattenabhan in quain participate deputandi Concionatores in omnibus locis fuze Diocetis, quoties Univerfitates Locorum, per totam diem Epiphania Dominuit, Afregatorum annorum,
non curaverint przefentare eldem Reverendiffimo D. Epifcopo nominationes przeifetorum, per ess refective farfas; vel Concionatores
przedifei/poft przedictas nominationes de feipfis fafets, five ante, five
poft Epiphaniam, renuerint, vel rimpediti neu poctueriar, five fuerint
inhabiles, vel Indifficientes, ad verbum Del Populo nunciandum;
prout per præfentes praedictum Dominum Epifcopum manuteneri,&
de fafeto non moletari decembans, & providenus. E tita, &c. Rhe
gii die 26. menifs Junii 1719. Carnor la Boccetta Vic. General, fv
dez Metropolitanus. D. Carolus.

Edeft Manuschafur Dom. A. C.

Loco Sigilla

#### XX

## Oppiden.

1. A N Protopape Oppidi S. Chriftinæ competat facultas concedendi licentias Superdottbus non affidendi divinis Officlis, & Operariis laborandi in diebus feftivis in cafu, &c.

I. An eidem Protopaps debeantur distributiones quotidians duplices, feù eleemolyns suffragiorum, non obstante absentia a Choro ob im-

pedimentum Cura Animarum in cafu,&c,

L An diche Protopapæ liceat sedere in Choro in sede coraminis diffin

Eta a fearmis attorum de Olero in audiendis, feu faciendis concionibus, altifique functionibus Ecclefiafticis peragendis in cafu, &c. 1V. An eldem competat facultas difponendi, & ordinandi divina Officia

in Ecclesia Matrice, alissque filialibus S. Christine in casu, &c.

Die 14. Martil 1922. Mers Congregatio Eminentifimorum S. R. E. Gardinalium Concilii Trdentini Interpretum ad primum, respondie negative Ad secundum disfluits resolutionem, ac censuit coadjuvandas elfe hine Inde probationes, cietatis intereste habentibus. Ad tertium respondit negative, exceptis tamen conclosibus habendis ab ipsocrar Chorum. Ad quarum affirmative juxta Tabulam Horariam, & alias ordinationes ab Epsicopo Schas, vel Incigndas.

# C. Cardin. Origo Prefectus.

Logo Sigilli.

#### P. de Lambertinis Secresarius.

D E 3. Augusti 1722. Stera Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium Concilli Tridential Interpretum quoad tertium stetia in decisi juxta modum, & modus est quod Protopap possis federe in Sede Coraminis, quanqo facit exhortationes tanquam Parochus inter missiram folemnia dumtaxas; quod quartum stett in decisis; quoad petitam exemptionem escriptis nihil, & in reliquis stetis item in decisis, & referiptis ad mentem.

# C. Cardin. Origo Prefectus.

Loco Sigilli.

P. de Lambert Mis Secretarias.

P, Oppi

# Oppiden.

S AC: Rituum Congregatio attribuit ad Quinqueanium Epifeopo Opjoidana facultatem fubdelegaadi fuo Vicario Generali pro tempore, Dignitatibus, & Canonicis Ecclefia Cathedralis, Prachis, Prapolitis, Ecclefiarum Rectoribus, allique Sacerdotibus fuz Dioceris fibb bene viis, & in alqua Ecclefiafitea Dignitate conditutist, beneditionem Sacrarum Suppellectilium, in quibus tamen Sacra Unetto non adhibeatur, Die 10.0 Martil 1785.

# F. Cardinalis Paulusius Prefectus.

Loco Sigilli.

N. M. Tedefebi Archiep. Apamenus Sac. Rit. Congregat. Secret.

### XXII.

Fuori: A Ll'Illuf. e Reverendiff. Signore come Fratello, Monfignor Vescovo di Oppido.

Dentro: Illustre, e Reveriendissimo Signore come Fastello. Questa sigra Congregatione del S. Ossico con su lettere estociari del 27. Settembre 1624., e 24. Gennaio 1657., che si consgrevamo in coresta sua Cancellaria à già conceduta a Vescovi, e il nquissico si Roccisi, si materia di sollectazione, di delegare in casi particolari Il Consessori, quando e Persone sollectate uno possimo disporta a deunuciare utila forma giuridica ordinaria, per ricevere anco senza Notaro se Denuncia, con issurini del modo di ben riceverse, e dari ili giuramento de si successori, con issurini el modo di ben riceverse, con sistemi del modo di ben riceverse, con sistemi con consessori del consessori con successori del sono de su consessori del successori con successori del sono de su consessori del consessori con successori del consessori del

caffu-

dopo aver procurato, che le Donne follecitate denuncino nella forma giuridica ordinaria, si prevalerà; E Dio la prosperi. Roma 7. Luglio 1725

D:V.S.

Come Fratello

F. Card. Paulucci.

Monf. Vescovo. Oppido.

Ll'Ill. e Reverendiff. Sig. come Fratello, Monfignor Vescovo di Oppido.

Dentro; III. e Rmo Sig. come Fratello. La Santità di N. S., e questi mici Emi Colleghi Generali Inquifitori confiderando,che i Rei di follecitazione nelle Sagramentali Confessioni facilmente possono incorrere, o nelle spontance comparse, o ne'Costituti, nella rivelazione delle Cofessioni Sagramentali, senza fare ristessione alla Violazione del Sigillo Sagramentale, che è de Jure Divino, e indispensabile per qualfilia gravissima causa anco di Eresia, anno perciò stimato espediente di rinovare a cautela gli avvertimenti altre volte dati, fi a V.S., che a tutti gli altri Vescovi, e Inquisitori d'Italia, acciò nelli Processi di follecitazioni nelle Sagramentali Confessioni li pretesi Rei Sollecitanti, o sia nelle spontanee Comparle, o ne'Costituti, non rivelino, anco innocentemente, le Confessioni ; con dire : Confessandosi da me la tale di penfieri, o atti disonesti, le dissi, &c; Ma procedendo V.S. colla folita sua attenzione, ammonirà li sponte Comparenti, o Rei Costituti a non deporre cosa alcuna, che concerna il Sigillo delle Sagramentali Confessioni de'Penitenti, ma di riferire solamente ciò,che riguarda il detto, o fatto di essi Sollecitanti, in occasione di avere amministrato il Sagramento della Penitenza,o immediatamente avanti, o doppo, o nel Confessionario, e sotto pretesto di Confessione, e perciò dovranno femplicemente i follecitanti deporre: Confessandosi da

Me N.N., le diffi, &c., o feci, &c. fenza dire altro in ordine alla Confessione de Penitenti; e se cadessero nel detto errore di rivelare le Confessioni, non si dovrà la loro deposizione in questa parte scrivere in Processo; e se mai per inavvertenza di qualche Ministro, che acremente correggerà, fi trovasse scritta in qualche Processo, si dovranno cassine dalli Processi originali tutte quello circostanze, che riguardano la detta rivelazione di Consessiona Sagramentali ; così cola sua folita attenzione dovrà V.S. regularis, e il presente avvertimento comunicherà a tutti i suoi Vicari, che anno facoltà di sir processi in materia di feste, acciò colla dovrua attenzione invigilino alla sefecuasione del presente cordine, e Dio la prosperi. Roma 23. Marzo 1726. Di V.S.

Come Fratello

### F. Card. Paulucci.

Monf. Vescovo. Oppido,

#### XXIIL

Fuorl. A LP Illus. e Rmo Sig. come Fratello, Monfignor Vescovo di

Dentro, Iliuf. è Rino Sig. come Fratello. Effendo fiati rapprefentati alla Santità di N. S. Igaval difordini, che figuono dalla moltiplicità degli Eforci mi, che quafi univerfalmente s'inventano, e fi pratticano dalle perfone definate acle forcizarse e volendo la medefina colla fua pafloral follecitudine dare a tal'inconvenienti il niciffario provvedimento (uditi prima li parcri di quefti miet Eñi Colleghi Signori Cardinali general linquificto i) a fabilito, che per mezzo di quefta fagra Congregazione fi ordini a tutti gli Arcivefovi, Velcovi, ed al-titi Ordina i d'Italia, e delle fole adjacenti, ficcome colla profente fi ordina a V.S., che in avvenire non permetta, che alcun Sacredote, tanto Secolare, quanto Regolare fia ammefio all'efercizio di Eforcifia, fenzache prima le confii della di lui pieta, integrità di vita, prudenza, e fenza che abbia tutte le qualità ricercate per tal'amminifirazione dal Rituale Romanio.

Yuole inoltre S. Beatitudine, che ella Infifta con tutta la attenzione, e vigilanza, accioche le perfone, che da lei faranno finnate capaci di J. Miniftero, fi vagliano della direzione del fopractato Rituale Romano, e che non preterifcano le regole, che in quello fi preferivono. Tanto

gravif-

V.S. dovrà eseguire per ubbidire esattamente alli santi, e supremi ordini di Sua Beatitudine; e Dio la prosperi. Roma a. Agosto 1910. Di V.S.

Come Fratello.

### G. Card. Marefcotti.

Monfignor Vescovo di Oppido.

#### XXIV.

Fuori. A L R mo Signore come Fratello Monfignor Vescovo di Oppido.

Intus, Reverendissime Domine uti Frater, Pastoralis Officii debito falubriter exequendo affidue Intentus fanctiffimus Dominus nofter in cam præ cæteris fingulari fludio incumbit folicitudinem , ut omnes Metropolitanarum, Cathedralium, & Collegiatarum Ecclesiarum Dignitates, Canonici, Beneficiati, Portionarii, aliique carum obfequiis mancipati, pracipue vero Ecclesiarum Parochialium Rectores , & quicumque alii animarum curz propoliti , juxta facrorum Canonum, & facri Tridentini Concilii decreta, atque Apostolicarum Conflictutionum præscriptum, personalis residentia munus, quo ob-Arieti funt . agnofeant . illudque bona fide . & qua par eft . fedulitate , ac diligentia præftent . Cum autem Sanctitati fum non abfque gravi animi fui mærore dudum innotuerit, nonnullos præfatarum Ecclefiarum fervitio, vel animarum regimini addictos, proprli oblitos officii, huc illuc per mentes, & annos divagari fine ulla fuorum Prolatorum licentia, vel etiam cum ca, fed ultra tempus permiffum, ac præter cauffas legitimas ab eisdem facris Canonibus, & fatro Tridentino Concilio approbatas, & abque Apostolicis Indultis, que ab hac facra Congregatione Eminentiffimorum S.R.E. Cardinahum ejusdem Concilii Interpretum justam discedendi caussam habentibus concedi folent; unde non raro fit, ut divina officia, & Eccletiaftica munia, que ab integro Ministrorum numero expleri debent, maxime negligantur, & animarum eura proprio Paftere deftitute

graviffimum patiatur detrimentum, nec fit qui Pervulis petentibus evangelicum panem frangant; volens propteres Sanctitas fua pro eximio , quo pollet , zelo , maximum hunc abufum è medio tollere fimulque opportune profpicere, ut finguli Ecclefiarum Ministri deinceps iis debita fideliter exhibeaut obsequia, & Parochialium in primis Ecclesiarum Rectores, pascendis ovibus sibi commissis assidue. ae diligenter vacent : Sicuti ea de re faluberrima in Urbe mandata nuper edidit pro iis, qui alib i refidere obstricti, inibi commorantur; ita etiam jubet, ac præcipit universis Patriarchis, Archiepiscopis, & Epifcopis, ac cetteris Locorum Ordinariis quibulcumque, ut propriam quifque Paftoralem folicitudinem excitantes, prælaudata facrorum Canonum , & faeri Concilii Tridentini decreta adverfus prædictarum Ecclefiarum Canonicos, omnefque, & fingulos Beneficiatos de jure, vel confuetudine relidere obligatos, necnon advertus Parochos, & quofeumque alios animarum curam exercentes refpe-Etive edita ferio observent, ac observari faciant, eos opportunis remediis ad perionalem refidentiam compellendo, ut onera unicuique ecrum pro divino cultu , & Ecclefiarum , animarumque fervitio incumbentia fustinere commodè possint. Portò in hunc ipsum finem eosdem Locorum Ordinarios hortatur, ac admonet, ut hujufmodi Parochos , Canonicos , aliofque Beneficiatos , ut fupra , residere detrectantes , panis a facris Cano nibus , & facro Concilio Tridentino ftatutis, fubtractionis scilicet fructuum, & crescente contumacia, privationis etiam Canonicatuum , ac Beneficiorum , quil us potiuntur , mulctare. & coercere non omittant ac in eos ulterius procedant iuxta formam Decretalis Innocentii III. relata in cap. Ex tue de Cleric. no resident. implorato etiam ad id , ubi opus fuerit, auxillo , & ope Ordinariorum, in quorum Diocefibus pradicti refractaril commorantur. Ut autem hac omnie fuum exactius fortiatur effectum, Senctitas fua eisdem Lucorum Ordinarlis injungit, ut quos ex Parochis, Dignitatibus, Canonicis, & Beneficiatis ejulmodi'in ptæfens, vel etiam in posterum quandocunque a propria residentia abesse compererint ultra tempus permiffum,& abique debitis Apoltolicis Indultis eorundem contumacium nomina. & Beneficia residentialia, que obtinent. ac infuper Diecefes, & Loca, in quibus ipli moram trahunt, huic faeræ Congregationi per fuis literas incunctanter denuncient, & quoad contumaces in Urbe degentes idipfum tam eidem facræ Congregationi, quam Eminentiffimo ejusdem Urbis Vicario fignificent . Mandat denique Sanctitas fua, ut præfentes litere, ne ullo unquam temporidecurlu

decurfu obfolescant, aut in desuetudinem abeant, in istius Cancellaria regestis describantur.

Cunque in his exequendis, provida in primis facrotum Antifitum. Solertia verfari debeat, confidir fanchifimus Pater præmifia omnia ab Amplitudinis Tuz pervigili zelo, enixoque fludio ita præflanda fors, ut nedum Paftoralis officii fini debito cumulate fatisfaciat, verum etiam nihil debuge. Sancitisti fina defiderandum relinquet; Eta Amplitudini Tuz a fumno bonorum, omnium Largitore faufta omnia precamur. Datum Roma die 1; s. Martil 1710.

Ampl. Tuce

B. Card. Panciations Professus.

V. Petra Secretarius

Oppiden. Episcopo.

#### XXV.

Fuori. A L Rino Signor come Fratello, Monfignor Vescovo di Oppida Intus. A Reverendiffime Domine uti Frater.Inter graviffimas Paftoralis Officii curas , quibus sanctiffimus Dominus Nofter affidue premitur, in cam pracipuo fludio incumbit, ut quicumque in sortem Dominifvocati funt, prefertim vero Sacerdotes, & animarum Refteres, tum facrarum Literarum, Divinarumque rerum scientia, tum etiam vitæ, morumque honestate cæteris antecellant, ac in omnibus , juxta monitum Apostoli, præbeant femetipsos exemplum bonorum oper rum in doctrina, in integritate , in gravitate . Cum etenim ipii fine fanctiora Ecclesia membra, Dispensatores mysteriorum Dei, Chriftiani Populi Duces, & Magistri, Mediatores inter Deum , & Homlnes, Lucerne super candelabrum posites, ut luceant omnibus, qui in Domo funt, Nihil est quod alios magis ad pietatem, divinumque cultum accendat, quam illorum vita-de mennlum; Omnes fiquidem in ipfos, tanquam in speculum, oculos conjiciunt, ut inde sumere poffint, quod imitentur. Porrò cum diuturna experientia compertum 6л ht ad retinendum . Confervandamque Sacerdotalis Ordinis dienita. tem, & fanctimoniam maxime conducere, ut Ecclefiaftici Viri fpiritualibus Exercitiis aliquando vacent, quibus quidquid fordium de mundano pulvere contractum eft, commode detergitur, Ecclefiaftius (piritus reparatur, mentis acies ad divinarum rerum contemplationem extollitur, recte fancteque vivendi norma vel inftituitur, vel confirmatur; Proinde Sanctitas fua pro eximlo, quo flagrat, omnium falutis zelo, vehementer exoptans, ut pium hoc . & faluberrimum Exercitiorum foiritualium opus ubique locorum magnopere frequentetur, ac vigeat, universos Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, cæterosque tum Italiæ, tum etiam Insularum adjacentium Ordinarios enixe admonet, ac in Domino hortatur, ut islud, in fua quifque Diesech, quo majori poterunt conatu, & studio promovere fatagant; Præcipuè vero lis diftricte injungit, ac præcipit, ut, quæ dum san. mem. Innocentius XI. P. M. per encyclicam Epiftolam a facra Congregatione Episcoporum, & Regularium Consultationibus præpolita ad universos Italia, Infularumque adjacentium Epiteopos datam die 9. Octobris 168 2. quoed hujufmodi Spiritualia Exercitia a fingulis Clericis decem dierum spatio antequam ad facros Ordines assumantur, peragenda mandavit, emaste, ac inviolabiliter observati, & exequi curent, & quos iisdem Exercitiis per antedicti temporis spatium minime operam dediffe cognoverint, a facra Ordinatione repellant penitus, & arceant. Pragerea Sanctitas fua tos lem Ordinarios admonet, & hortatur,ut frustu,qui faue uberrimus ex prædictis Spiritualibus Exercitiis percipitur, opportune propolito, ac explicato univerlos ex Clero fibi fub ecto, fed pracipue animarum Rectores, Cofeffarios, Canonicos, aliofque Beneficiatos Chori fervitio adfirictos diligenter excitent ad eadem Exercitia faltem femel in anno peragenda in Domibus Religioforum Societatis JESU, feu Presbiterorum Congregationis Missionis, si adfint, six minus in alia Pin, seu Regulari Domo ab iplis Ordinariis ad id delignanda, & approbanda. Ut autem alacrius ad ejufmodi fpiritualem fecellum finguli conveniant, Sanctitas fua omnibus præfatis animarum Rectoribus, Confesfariis, Canonicis, Beneficiatis, aliifque Sacerdotibus, & Ciericis, qui per decem dies fingulis annis, eadem Exercitia peregerint in Domibus præfatis, ibique diù, noctuque permanferint, ac interea temporis verè pænitentes , & confesti facrofanetum Eucharistia Sacramentum sumpferint, quoties id egerint, plenariam omnium fuorum pec-atorum indulgentiam, & remissionem in Domino elargitur. l'arochos insuper per

idem

idem tempus femel tantum in anno Exercitiis hujufmodi vacantes a residentia benigne absolvit; Quod ipsum servari precipit quoad Canonicos , Beneficiatos , aliofque perfonali refidentia obstrictos , & Chori fervitio mancipatos, quos nihilominus lucrari degernit integros fructus, & quotidianas fuorum respective Canonicatuum, & Beneficiorum distributiones quascumque, perinde ac fi Choro, divinisq; Officiis personaliter intereffent,dummodò tamen eadem Exercitia peragant, obtenta prius ab Ordinario licentia, a quo nullatenus concedenda crit Adventus, & Quadragefima tempore, ac in folemnioribus Festivitatibus, nec unquam omnibus simul Canonicis, alii sque Choro infervientibus, fed eo adhibito modo, ut Chori fervitium nequaquam intermittatur, & quoad Parochos, idoneis prius fubregatis O Economis ab ipsomet Ordinario approbandis, qui animarum curam laudabiliter administrent . Mandat infuper Sanctitas fua , ut he literæ publicentur in ifta Diocefi, & in Cancellariæ regestis pro perenni corum, quæ in illis continentur, observantia describantur, & ad hunc ipium finem quolibet triennio earum publicatio inpolterum renovetur.

Que omnia Ita diligenter in Annh. Ture vigili providentia, ac pafforali folicitudine præflanda for e confidit fanchifimus Pater, ut a Sanditate fua laudem, a Calelli vero bonotum operum Retributore condigua præmla videt promereri. Et Ampl. Ture copiofa Divinotum Charifimatum incrementa ex animo precemur

Amp. Tux.

Datum Rome die t. Februarli 1710.

Dii Frater.

B. Co-d. Panciasions Profectas.

V. Petra Sac. Congreg. Secret

Oppiden. Epifcopo.

#### XXVI.

Fuori: A LUlluftre, e molto Reverendo Monfiguor, come Fratello, il Vescovo di Oppido.

Dentro: Illustre, e molto Reverende Monfigner, come Fratelle.

Effendo stati dati alla Santità di nostro Signore, e da sua Beatitudine
R rimessi

rimefi a questa fagra Congregazione, alcuni memerali con molti capid pregiuditi contro V.S. - e fuo Governo. Bed effendo in procurato avere relazioni di Prelati degni fopra di effi, fi è riconofciuta l'infui filenza di detti pregiudizi, e defer all'incontro i di lei protramenti uniformi alla qualità di un buono, e vigilante Pastore, e di forre Diffenfore dell'Immunutà, e giuritalizione Ecclefusfica Perciò fe ne porta a V.S. sti noticia per fue confolizzione; ed infieme per maggior filmolo di profeguir, più con zolo, e retittudine, per meritarne ia dovitua lode. E Dio ia proferi r. Koma 13, Agolto (1717). Di V. S. corre Fratello, Ferd. Card. d'Adda, V. Arcivefovo di Damatico. Oppido al Vefovo.

### XXVII,

# Instruzione nicissaria per la Dottrina Cristiana,

M Isteri nicissari necessitate medii a credersi Fide explicità da tutti gli Adulti, senza che possa sculargii l'ignoranza, son quattro: Unità, e Trinità di Dio, Incarnazione del Verbo, e che iddio sia giusto Remuneratore.

#### ATTO DI PEDE.

Ddio mio lo credo, che Vol fiete Uno in Natura, e Trino in Persone a, che la feconda Persona della SS. Trinità prefe carne umana nel ventre di Maria. Vergine per opera dello Spirito Santo, e che fiete giuthe Remuneratore sì c'e Buori, come de Malji, e questo lo credo, perche Vol Payete (related allo fiete, g. e. Chi. Sci. persone a ma

Iddio mio lo credo e Voi Che fiet Uno, e Trino infieme, Che fiet Uno, e Dio ancora, Che darete e premio, e pena: E ciò credo, perche a Noi La tua Chiefa il dice ognora, Che la infegna, a vie fupreme La tua Yoce d'amor piena.

ATTO

Dlio mio lo spero, che Voi mi darete la gloria del Paradiso, se farò opere di vero Cristiano; e questo lo spero, perche Voi siste Onnipo tente, e Misericordisos; come Onnipotent: il potete fare; e come Mifericordisos il volete fare,

Iddio mio io fpero in Vol,
Che darete al fallo mio
Pep pietà alto perdono,
S'10 mi pento, e muto vita;
E ciò fpero, perche Voi
Il potete, effendo Bio,
Il volete, effendo Buono.

... A falyarmi , e darmi aita .

### ATTO DI AMOR DI DIO.

Luio mio io vi amo fopra ogni cofa , perche Voi fiete il fommo Bene; infinitamente amabile fopra ogni cofa .

Iddio mio io v'amo in fine
Coll'alma, e col mio core
Perche un Bene fenza fine
Siete Voi degno d'amore.

#### ATTO DI CONTRIZIONE:

I Ddlo mio io mi doglio, e pento di avervi offelo, non tanto per aver guadagnato l'Inferno, e perduto il Paradifo, quanto per aver offela Voi fommo Bene, it mente degno di effer amato.

> Iddio mio mi pento, e de lio, Per timor non delle Pene, Per difio non d'alto Soglio, Perch'offesi Voi mio fommo Bene,

# Pro obligatione Parochorum applicandi Sacrificium pro Populo,

C UM Promotor Fifealis Curiz Oppiden: intenderet obligare Parochas Civitatis, & Diervis ad applicationem Sacrificii faltem diebus deminicis, & feffus, pro Populo; & Parochus S. Christina, ob reddituum tenuitatem, ab hoc onere eximere se veltec; ab codem Promotore Fiscali fasth situ tecurius ad S. Congregationem Concilli; quaz respodutibetar Decretum pro Directs Lucusa 10. Maji. as. 168 i. Hujuse autum Decetti sequens est teno;

Cam pracepto Divino iis, quibus Animarum cura commiffa, mandatum fit pro opius fuis Ascrificium offerer, capellais fac. Congret, Concilii cenfuit, Parochos teneri pro Parochianis Mactificium applicare, atque ea cum difinibione, ut if redditus pingues fur, fingilis dichus, fi vero tennes, faltem diebus feffis; idem nume caniet quoad Parochos iffius Civitatti, & Diecefis, hoe infuper addens, ut detrechnete E. V. pro fuo Pafronti 200 compellere non gravetur. Hane fac. Congreg. fententiam E. V. fignifico, cique manus humillimè deoclain. Rome z. o. Maji 165: Humillimus, & Addi-tiffimus fervus F. Cardinalis Columna: Stephanus Archiepifcopus Brancacius fac Congregat Speriestrias.

# FINIS APPENDICIS

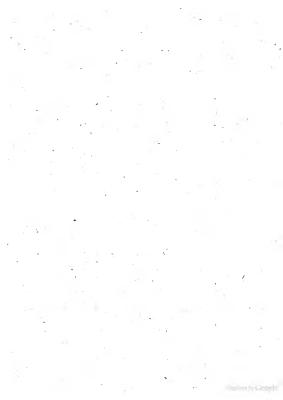





